## LA DOMENICA DEL CORRIE

Si pubblica a Milano ogni settimana Supplemento illustrato del "Corriere della Sera"

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 2

Uffici del giornale: Via Solferino, 28 - Milano

Per tutti gli articoli e illustrazioni è riservata la proprietà letteraria e artistica, secondo le leggi e i trattati internazionali.

Anno 42 - N. 23

2 Giugno 1940 XVIII

Centesimi 50 la copia



Alle soglie dell'Inghilterra. Un porto della Manica sotto il terrificante bombardamento dell'aviazione tedesca.

(Disegno di A. Beltrame)

# 2006argilla

#### Requisitoria contro l'«Inflessibile»

Quello stesso giorno il signor Defoe, smettendo di fischia-re in sordina e chiudendo risolutamente il suo «Robinson Crusoè », disse gravemente ad Anna: — Senti, figlia mia, c'è in te qualche cosa che non mi piace.

Anna non rispose.

— Una volta — riprese il vecchio — fra te e me c'era un accordo perfetto, e quest'accordo è durato fino all'altra sera, quando, con quella lettera della calizia sono incomingiati i mipolizia, sono incominciati i mi-steri. Ora, figlia mia, voglio che tu sappia che nella mia casa regna la libertà più assoluta: se vuoi tacere, taci, ma se vuoi parlare, mi farai piacere. Non già perchè io sia curioso, lo sai

gia perche io sia curioso, io sai bene, ma perchè vorrei prender parte ai tuoi dolori, se ne hai, e... Anna lo abbracciò. — Sei il più caro papà del mondo — diss'ella — e se io non ho parlato era per non dar-ti un dispiecere.

non ho parlato era per non darti un dispiacere...

— Me ne dai uno più grosso tacendo. Che cosa stanno a fare a questo mondo i genitori se non per allontanare i ciottoli dal cammino dei figli?

— Caro! — esclamò Anna baciandolo. — Ti dirò tutto. La lettera che ho ricevuto l'altra sera era del superiore di Hans.

sera era del superiore di Hans... e mi diceva che Hans, in base al regolamento interno di polizia, non avrebbe potuto sposarmi sen-

non avrebbe potuto sposarmi senza pregiudicare, anzi senza troncare la sua carriera.

— Come! — gridò Defoe impallidendo per l'ira. — Perchè non potrebbe...

— Ma papà — rispose dolcemente la fanciulla — hanno ragione. Hans è un pubblico ufficiale, ed io cosa sono?

— Una santa che si sacrificava per non danneggiare l'uomo

va per non danneggiare l'uomo ch'essa ama!

- Oh, papà! Io sono una trovatella... e per di più ho fatto la ballerina!
- E che vuol dire?

Sai che ci sono dei pregiu-dizi contro il nostro mestiere.

— Lo so, lo so... che ci sono dei cannibali, peggiori dei can-nibali del mio avo Robinson... — qualche volta Defoe confon-deva l'autore del romanzo col principale personaggio del mede-simo. — E, in generale, costo-ro sono... sono... lo so io cosa sono! Ebbene, chi è questo puritano, questo superiore di Hans.. — E' il commissario Narr.

#### Un padre energico

Defoe balzò in piedi.

Chi? — grido.
— Il commissario Nafr.
Per un po' il signor Defoe parve incapace di articolar parola — Il mio cappello e il soprabito, subito — gridò poi con vo-ce strozzata dall'ira.

Cosa vuoi fare, papà? Non t'interessa: cappello e

— Papà, non voglio che tu lo preghi...

— Pregarlo! — esclamò indi-gnato Defoe. — Io pregare quel... Non temere... non lo pregherò! Anna aiutò suo padre a ve-

 Papà caro — disse — non fare qualche sciocchezza... Quel-l'uomo è potente e potrebbe far Papà caro —

del male ad Hans. Defoe era già uscito.
Chi lo incontrava per la via
lo doveva certamente giudicare
pazzo: gesticolava, borbottava

pazzo: gesticolava, borbottava parole sconnesse, di tanto in tan-to si buttava il cappello sulla nuca per riabbassarlo un istan-te dopo sulla fronte: insomma mostrava tutti i sintomi dell'alienazione mentale.



(9ª PUNTATA)

#### Romanzo di LUCA D'ANDALO

Così giunse agli uffici di po-lizia, e, dopo qualche difficoltà, arrivò nello studio di William

Narr. L'« Inflessibile » sapeva chi era l'uomo ch'era entrato nel suo studio e suppose che fosse venuto per pregarlo di non ostacolare più il matrimonio di Hans con Anna.

 La vostra visita è perfetta-mente inutile — diss'egli con vomente inutile — diss'egli con voce assente, guardando fuori dalla finestra. — Io non recedo mai
dalle decisioni che ho preso, e
obbedisco sempre ai regolamenti.
Non ho altro da dire. Potete andare. Buon giorno.

E William Narr accostò la mano al campanello per chiamare
l'usciere, che riaccompagnasse il
visitatore.

visitatore.

— Un istante — disse Defoe con voce roca: e il tono di queste due parole fu tale, che Narr si voltò e lo guardò fissamente. — Che volete? — chieso

chiese il commissario. Narrarvi un fatto — rispo-

se Defoe. — Un fatto che può interessare il mio ufficio?

— Credo di sì.

— Dite.

#### Vent'anni prima

William Narr prese una ma-tita e cominciò in aria distrat-ta a fare dei ghirigori sulla car-ta che aveva davanti.

— Vent'anni or sono... — in-cominciò Defoe, rimanendo in piedi nonostante il cenno con cui Narr l'invitò a sedersi.

I fatti di vent'anni fa non mi inferessano, — interruppe Narr. — C'è la prescrizione è ci fu l'amnistia di due anni or

Il fatto che voglio narrarvi non è compreso nell'amnistia.

— No? è dunque un reato po-

litico?
— Vent'anni fa - riprese De e — io istruivo il corpo di bal-del Teatro del Popolo. Fra mie allieve c'era una ragaz-che si distingueva dalle altre non solo per la sua straor-dinaria bellezza, ma anche per una purezza e un'ingenuità mol-

una purezza e un'ingenuità molto rare a trovarsi, lo confesso, fra le professioniste del palcoscenico. Io le volevo molto bene...

— Sentite, signore. Se credete che i vostri amoretti di vent'anni fa possano interessare un ufficiale di polizia, vi sbagliate. Andate, signore.

— Non interessano infatti l'uf-

Non interessano infatti l'ufficiale di polizia, ma.

Ma chi? Ma cn?
 William Narr, in persona:
interessano voi, signore.
 Me! personalmente?
 Personalmente.

Parve che il commissario fos-se scosso da quest'affermazione,

perchè i suoi occhi interroga-rono inquieti la fisionomia di Defoe, il quale, dopo una breve pausa, continuò: — E anche lei, poverina, mi voleva bene, ma come lo si vuo-

le a uno zio, a un fratello mag-giore... perchè la disgraziata a-veva creduto all'amore di un altro, il quale naturalmente l'ab-bandonò. La bambina, poichè era nata una bambina, fu portata all'Ospizio dei trovatelli la notte del 18 dicembre, e la madre mo-ri nel darla alla luce. Io ero partito da qualche settimana per l'America, dove mi giunse una lettera dell'infelice che mi pre-gava di occuparmi della sua bambina. Scrissi a una mia compa-gna d'arte, che prese con sè l'orfanella: la gente di teatro ha cuore, signore. Non c'era alcun dubbio che la bambina fosse quella, perchè quella notte fu l'unica che fu portata all'Ospizio: e del resto, quando, qualche anno do-po, ritornai, la presi con me e l'adottai, rividi sul suo volto i li-neamenti della madre sua. Quella bambina è, come avete indovi-nato, colei che ora porta il nome

di Anna Defoe. Il commissario William Narr aveva ascoltato con crescente in-quietudine. Quando Defoe s'interruppe, Narr inghiottì a stento, e, dandosi un'aria indifferente, dis-

se:
— Una storia dolorosa... ma
una storia di tutti i giorni. Non

vedo perchè debba interessarmi...
— V'interessa — disse Defoe sporgendosi sulla scrivania e abbassando la voce — perchè siete il padre di Anna Defoe!

Il commissario impallidì.
— Siete voi colui che tradì la ballerina. voi che l'avete abban-donata, voi che avete ripudiato il vostro sangue, e che avete fatto portare la bambina all'O-

spizio dei frovatelli. Ed ora voi vi atteggiate a puritano!
William Narr trasali: per un istante parve che volesse reagire, protestare, difendersi, ma non ne ebbe il coraggio: abbassò la testa sul petto, e tacque. — Voi non potete sentire — riprese Defoe — l'odio, il disprezzo, che il povero maestro di ballo prova per voi. Solo vi dico questo: finitela di perseguitare quei due giovani, altrimenti forete i conti con me

... farete i conti con me. Defoe non aggiunse altro: prese il suo cappello, lanciò uno sguardo di supremo disprezzo al

commissario di polizia e usci.

Ora era più calmo: aveva detto il fatto suo a quel vile individuo, il quale, senza dubbio. non avrebbe più avuto il coraggio di avrebbe più avuto il coraggio di-perseguitare Anna e Hans. Quan-do Defoe raggiunse la sua casa il suo buonumore era tornato, tanto che aveva ripreso la vec-chia abitudine di fischiettare.

— Anna — diss'egli entrando
— puoi scrivere senz'altro ad Hans che ritorni... Chissa, pove-rino, che ritorni ha passato!

rino, che giorni ha passato!

— Ma... il commissario Narr?

— Il commissario Narr ha ri-

— Il commissario Narr ha riconosciuto il suo torto e non vi perseguiterà nu: credi a me. Scrivi subito ad Hans che venga.

— Caro papà — disse la fanciulla lanciandosi al collo del vecchio — tu sei un Angelo, e io ti voglio tanto bene.

Anna scrisse il biglietto e lo mandò per mezzo di un fattorino; ma Hans non era evidentemente in casa perchè non rispose nè venne di persona.

Non c'era che da aver pazienza: certamente la giornata non

za: certamente la giornata non sarebbe passata senza una visi-ta di Hans Wall. Invece, venne la visita assolutamente ina-spettata di William Narr.

Il commissario di polizia era grave in volto. leggermente più pallido del solito: Defoe lo ac-colse con rigida cortesia. — Vogliate scusare la mia vi-sita — disse Narr — ma è ne-

cessaria

cessaria.
Guardò un istante Anna, poi chiese a Defoe:
— La signorina sa...?
Defoe fece cenno di no.
— Credo opportuno istruirla
— disse il commissario — affinchè ella scelga la sua via. Io...
offro di riparare al male che ho

offro di riparare al male che ho commesso. Ero giovane, allora, e...
Defoe approvò. Prese le mani della fanciulla e, guardandola con tenerezza, disse:

— Bambina mia, tu lo sai che io non sono tuo padre... Ma io sapevo, ho sempre sabuto chi fosse il tuo. Avrei potuto dirlo a te e a lui, e certamente, se tu fossi visulta con lui avvesti fat. fossi vissuta con lui, avresti fat-to una vita che il mondo bigotto e di piccolo cervello avrebbe giudicato più corretta di quella che, realmente, hai fatto. Avresti avuto un padre... rispettabile, più rispettabile di un maestro di ballo.

Anna era impallidita: presentiva una rivelazione dolorosa, e una proposta più dolorosa ancora, e tutto il suo essere si ri-bellò. Tacque tuttavia, aspettando la conclusione del discorso di Defoe.

— Tua madre — riprese Defoe con voce commossa — era una cara e dolce creatura... come te. E tuo padre... è ora commissario di pubblica sicurezza; eccolo: il signor William Narr. Anna guardò negli occhi il funzionario che abbassò i suoi. — Egli si offre di riprenderti, e Tua madre - riprese Defoe

di darti il suo nome... onorato —
riprese Defoe. — A te la scelta.
— Ed era costui che... voleva
impedire il mio matrimonio con

- Sì, certamente.

— Ma io non sape-vo allora... — cercò di scusarsi William Narr.

Anna era pallida ma serena.

— Andate, signore, non abbiamo più nul-

la da dirci. Il commissario rimase un istante in forse: poi si volto rapidamente e scom-parve. Anna cadde fra le braccia del vec-

chio che s'erano aperte per riceverla

— Caro papà — diss'ella. — Tu solo sei il mio papà...

— Senza dubbio, senza dubbio, figlia mia... Ed ora ecco che tutte le nubi sono scomparse; fra breve Hans sarà qui, e riprenderete con nuovo entusiasmo i voltri pici pici picci pi stri pissi-pissi misteriosi, là sul sofà, mentre il vecchio lascerà scorrere le dita sulla tastiera del suo magico istrumento. Visto che tutto è in ordine, credo che tu non abbia nulla in contrario a che io vada a comperarmi quel-l'edizione di «Robinson» che mi fa gola... a meno che non voglia

venire anche tu.

— No, papà. Io voglio star qui ad aspettare Hans.

— Bene, bene. Allora io vado e vengo. Mi fa proprio gola quel vecchio « Robinson »... ha delle incipiori in lagne che sena una consisiori pagne consisiori pagne che sena una consisiori pagne consisiori pagne consisiori pagne consistenti consisten

cisioni in legno che sono una ve-ra meraviglia. Addio, piccina. E il vecchio se n'andò fischiet-tando allegramente. Anna aspettò l'arrivo del suo Hans, ma il suo Hans non venne.

#### Lo strano dono

Defoe ritornò col suo prezioso «Robinson Crusoè», e Hans non si era ancora fatto vedere.

— Non c'è però da essere inquieta per questo, bambina, — disse Defoe. — Hans, per ragione del suo ufficio, ora è qua ora è là... Guarda qui il mio «Robinson»! Hai mai visto nulla di più bello? La stampa è meravigliosa, e le in-La stampa e meravigilosa, e le in-cisioni stupefacenti. Guarda l'e-spressione del volto di Robinson, quando vede per la prima volta le impronte del piede nudo sulla spiaggia del mare! Come esprime

ansia, il terrore, la meraviglia... Era però evidente che Anna non

lo ascoltava.

— E se tu andassi a telefonare, papà? — domandò essa.

— Volentieri, bimba mia. Vado qui al bar vicino e... vado e torno. To'... incomincia a nevicare!

To'... incomincia a nevicare!

— Torna presto, papà.

— Subito, figlia mia.

Defoe telefonò anzitutto all'ufficio di Hans, ma gli si rispose che il dottor Wall non c'era: poi telefonò al domicilio dell'ispettore, e Federico gli rispose che il suo padrone, ara uscito con il bam-

re, e Federico gli rispose che il suo padrone era uscito con il bam-bino due ore prima.

— Col bambino? — chiese De-foe stupefatto. — Quale bambino? — Quello della scuola « Swobo-da», signore. Quello che ha trova-to l'altra sera in piazza Wagner.

to l'altra sera in piazza Wagner...

— Ah, quello. Lo ha tenuto
con sè?

Si, signore.
Va bene. E' stato portato un biglietto di mia figlia per il signor

Wall?

— Si, signore, ma il signor
Wall era già uscito.

— Ebbene, appena rientra dateglielo, e ditegli che lo aspettia-

mo subito. mo subito.

— Sarà puntualmente eseguito, signore. Buona sera, signore.

Defoe, a testa bassa, ritornò verso la sua abitazione.

Ora la neve cadeva fitta e aveva già imbiancato le strade e i tetti. La meravigliosa città medievale, dai tetti aguzzi e dalle vie strette, assumeva un aspetto caratteristico che ne aumentava la bellezza: il movimento delle vetture e delle persone, sempre egualmente forte in tutte le parti della città che non aveva quello che comunemente si chiama lo che comunemente si chiama «centro», andava diminuendo, e col movimento si smorzavano an-

che i rumori.

Defoe, bene imbacuccato nel suo pastrano camminava di buon passo, e pensava che, quella sera, si sarebbe sentito felice se la ri-conciliazione fra Anna e Hans fosse già avvenuta. Perchè, in fondo, per quanto Hans fosse un abbandono fesse dipeso, da sentimenti nobilissimi e da un vero spirito di sacrificio... si sa come sono gli uomini: permalosi, superbi, intolleranti... Giunto a questo punto del suo rudimentale ragionamento, Defoe arrivò in piazza Wagner. Per quanto Defoe fosse un uomo ingenuo, abituato a va-gare fra le nuvole, non potè far a meno di notare qualche cosa di insolito nella solitaria piazza e si

fermò su due piedi, nell'atteggiamento del suo grande avo (come avrebbe detto lui) Robinson Crusoè quando vide le orme di piedi nudi sulla spiaggia.

nudi sulla spiaggia.

Un agente in uniforme stava ritto in piedi presso la casa del professor Rost: un altro presso la chiesetta, e un venditore ambulante s'intravedeva appoggiato alla porta della casa di fronte.

— Cose insolite! — mormorò Defoe. — Cose stupefacenti! Da quando è arrivato qui quel Lunatic, la mia isola, ovverosia la mia piazzetta, così leggiadra, si è trasformata completamente.

plazetta, così reggiatira, si e tra-sformata completamente. Ciò detto Defoe si avviò verso la porta della sua casa. Vi giunse insieme a un fatto-rino che proveniva dalla parte oprino che proveniva dalla parte opposta della via e che portava un enorme cesto di splendide rose. Il fattorino guardò il numero della casa, poi si rivolse a Defoe.

— Scusate, signore — disse — è qui che abita la signorina Defoe?

— Si — rispose il vecchio stu-pefatto. — E' mia figlia. Ma... — Ho da consegnarle questi fiori.

Da parte di chi? Non lo so; ma c'è un bi-

glietto.

glietto.

— Certamente — pensò Defoe,

— è da parte di Hans, che prepara così il terreno a una riconciliazione; bene! Andate pur su

— aggiunse poi ad alta voce.

Il fattorino andò avanti e Defoe lo seguì. Anche Anna pensò
che i fiori provenissero da Hans,
e, prima ancora di aprire il bi-

e, prima ancora di aprire il bi-glietto, firmò un foglio a stampa portole dal fattorino, il quale se n'andò subito.

— Che magnifiche rose!

— Che magnifiche rose!

— Che magnifiche rose!

esclamò essa. sono di Hans. Senza dubbio

E' un bravo figliolo, — ri-spose Defoe.

Intanto Anna aveva aperto il biglietto e uscì con una esclama-zione di stupore: infatti, il bi-glietto portava il seguente nome: Barone v. Starck.

Barone v. Starck.

Anna corse alla finestra per richiamare il fattorino e restituirgli le rose: ma era scomparso.

— Buttale via, papà — disse la fanciulla. — Io non conosco il barone Starck e non accetto regali da lui.

gali da lui.

— Benissimo, figlia mia — rispose Defoe. — Anzi, sai cosa faremo? Gliele manderemo ai suo palazzo con un biglietto, tuo o mio, nel quale gli diciamo che non si accettano regali.

— Si, papà... Ma cosa c'è?
Dalla piazza Wagner infatti proveniva un rumore insolito: grida di comando, colpi di fischietto, sbattere di porte.

to, sbattere di porte.

#### Scena drammatica

Il vecchio e la fanciulla corsero alla finestra, e videro alcuni agenti in uniforme e due o tre borghesi, fra i quali anche il ven-ditore ambulante, dirigersi affret-tatamente verso la casa del professor Rost.
— Cosa sarà accaduto?

- chie-

Cosa sarà accaduto? — chiese Anna, inquieta per Hans.
— Chi lo sa! — rispose Defoe.
— E' un fatto che questa piazzetta, così simpatica una volta, è diventata teatro di avvenimenti strani... Ma ecco che la porta si apre... Buon Dio! E' Hans!
Infatti, la porta s'era aperta tanto improvvisamente che l'agente che tentava di sfondarla era caduto in avanti: e sulla soglia era comparso Hans che por-

glia era comparso Hans che por-tava fra le braccia Guglielmo, ed era seguito da un agente. Appena fu all'aperto, Hans die-

de al suoi uomini alcuni ordini sotto voce, e gli uomini si disper-sero in varie direzioni. Hans si diresse verso la casa di Anna. Giunse alla porta mentre questa

veniva aperta dalla fanciulla.

— Hans! — gridò Anna. —

Cos'è accaduto?

— Te lo dirò dopo — rispose l'ispettore. — Guglielmo è svenuto:

posso portarlo su?

— Ma certo, Hans! Povero piccino, com'è pallido!

— Forse — disse Hans con voce

grave, — se fosse accaduto a me quello che è accaduto a lui, sarei svenuto anch'io!

(Continua)





Fieri e gagliardi, gli Alpini cantano

dunata degli Alpini: ru-more di scarpe chiodate e svettare di penne nere. Si può dire che scarponi penne simboleggiano le qualità dell'Alpino: resistenza e ardire, tenacia e beffardo co-

raggio.

Il valore di questi soldati è leggendario e la storia della guerra mondiale è piena delle avventure eroiche delle truppe alpine, che furono le strenue e valide difese della notatione. stra frontiera.

E le cifre parlano: 240.000 mobilitati, 35.000 morti, 85.000

A molti tornerà nuovo ed a tanti altri sembrerà strano che in un Paese come il nostro, coronato e difeso dalle Alpi, il Corpo militare degli Alpini sia stato costituito appena sessan-totto anni fa. Fu invero nel settembre del 1872 che un Re-

gio Decreto istituiva quindici compagnie alpine « a guardia delle valli della frontiera occidentale e settentrionale del Regno ». Un anno dopo, le compagnie vennero accresciute a 24: nel 1878 furono portate a 36 e ripartite in 10 battaglioni ed alla vigilia della guerra del 1915-1918, i battaglioni alpini formarono 38 compagnie di milizia mobile, con

due sezioni mitragliatrici. Nel maggio del 1917 il Corpo degli Alpini raggiunse il massimo sviluppo con 87 battaglioni orga-nici. Dopo varie vicende, dovute agli avvenimenti guerreschi, ora il Corpo degli Alpini conta dieci reggimenti, dal primo all'undicesimo: perchè il Decimo reggimento Alpini è costituito dai militari di tal Corpo in congedo.

Ed è il « X reggimento Alpini » che con l'adunata di questi giorni rievoca le glorie, fulgide e numerose, del Corpo.

L'ideatore del Corpo degli Alpini fu il generale Giuseppe Perrucchetti, di Cassano d'Adda, scrittore, combattente, ch'ebbe grandissima parte nei lavori di difesa della nostra frontiera. L'anima alpina certo esisteva già nel nostro E-sercito, come dimostrano la tradizione e la storia: ma non esisteva l'organizzazione militare del Corpo: iil generale Perrucchetti, con geniale intuizione di elementi psicologici, di fattori militari e con sicura coscienza di precedenti storici, la progettò e ne ottenne la realizzazione. Cer-to, erano Alpini quelli che



Giuseppe Perrucchetti. fondatore degli Alpini

Roma poneva a difesa dei valichi fortificati chiamandoli «cohortes montanorum», ed Alpini erano i valdesi che nel 1689 resistevano valorosamente al generale Cati-nat, ed Alpini i valdostani che nel secolo XVI difesero quelle valli, come quelli che dal 1628 al 1744 sulle Alpi marittime e sulle Cozie fronteggiarono il nemico scrivendo la famosa pagina militare del-

La storia delle invasioni italia-ne, da Annibale fino alla discesa degli Austriaci nel 1866 dai passi

del Tonale e dello Stelvio, sgombri e indifesi, convinse il Perrucchetti dell'assurdo di un sistema di mobilitazione che nell'odel pericolo toglieva alle valalpine e cioè

Il tenente (ora generale) G. Esposito, medaglia d'oro nella guerra libica.



Un Alpino dei più gloriosi, Cesare Battisti.



invece di affidare la difesa delle valli stesse a presidi in esse reclutati e stanziati.

La concezione organica e chia-ra del Perrucchetti trovò nel mi-nistro Ricotti un realizzatore geniale e fattivo ed il Corpo degli Alpini fu creato. E non tardò ad avere il suo battesimo di sangue e di gloria. La difesa del batta-glione degli Alpini d'Africa, an-

La più

medaglia d'oro:

Montiglio.

nientato ad Adua e il magnifico
eroismo del colomello Menini.
comandante, e dei
suoi ufficiali, fra
cui il capitano
Cella, la prima
medaglia d'oro,
furono definiti la furono definiti la più splendida padi martirio che

guerra d'Africa ultima, da Andol-fato, Bagnolini, Ratti, Puc-回. orta to elogio:

> Una leggenda che ad di nuovi allori.

Il vecchio alpino

vere ad alcun reparto di trup-pa. La campagna di Libia doveva dare agli Alpini non sola l'aureola del sacrificio, ma il bacio della vittoria, nello sbarco di Tripoli, nella conquista del Margheb, di Misurata, nella difesa di Derna, nel raid Tassoni. Ma chi rivelò tutte le virtù e le risorse degli Alpini, fu la grande guerra. Agli Alpini schierati sul confine spetto prevalentemente — come tutti sanno — il primo balzo al di là della frontiera, la conqui-sta dei caposaldi della resistenza e la loro difesa contro ogni sforzo nemico per ritoglierceli. Ricordiamo le gesta epiche della conquista di Mon-te Nero, l'azione dell'Adamello, la vicenda di Freikofer e di Pal Piccolo; e Monte Cengio e Monte Cimon e il Rombon, il

Pasubio, l'Ortigara, il Vodice, il Grappa, le Melette, Monte Fior, Castelgomberto... e Valona. Furono ufficiali alpini Cesare Battisti e Fabio Filzi, martiri e soldati: e il generale Cantore e le trenta Medaglie d'oro che gli fanno corteggio tra ufficiali e sol-(6)

Tipiche figure del Corpo furo-no il generale Leone Pelloux e il generale Nicola Heusch, primo secondo ispettore degli Alpini, che tanto contribuirono a rassodarlo e perfezionarlo. Vivo è ancora il generale Giovanni Esposito che da tenente, si guadagnava la medaglia d'oro nel 1911 a Derna; e si ricorda con orgoglio il giova-nissimo Montiglio, pur medaglia d'oro, coll'anziano generale Gia-como Etna da un anno appena scomparso e chiamato da tutti «il papà degli alpini». La gloriosa serie delle Medaglie d'oro si con-clude con le sei conquistate nella

ci, Paternostro e Messina

Per le sue tradizioni di Capo di Stato Maggiore Diaz, nella grande guerra, volle citare il Corpo all'ordine del giorno con queste parole di al-

« Audaci e prudenti come soldati di razza, robusti e resistenti come il granito dei loro monti, col cuore pieno di passione di senso del dovere, di fede, hanno creato la loro leggenda».

ogni guerra si rinverdisce

Bustina Tubo

Per la sua speciale composizione chimica il Veramon, nella piccola dose di una sola compressa, è già sufficiente per liberarvi dai dolori periodici, senza disturbare il cuore nè provocare bruciori di stomaco o mal di reni.

Soc. Italiana Prodotti Schering Sede e Stabilimenti a Milano



Leggete IL ROMANZO MENSILE L. 2 il fascicolo

## Contro i dolori periodici: **VERAMON**

#### l'antidolorifico sovrano

Nel chiedere il Veramon insistete sempre per avere l'imballaggio originale:

Bustina da 2 compr. L. 1.25 Tubo da 10 compresse L. 6.— Tubo da 20 compresse L. 11 .--



### CAPPELLIMI

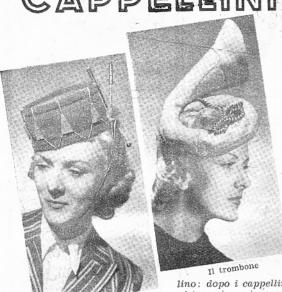









ormai una legge della | tano ciascuno un istrumento: la fisarmonica, il tamburello, il mandolino, l'ocarina, il trombone, il tamburo,

piatti, il triangolo... Come si vede, le signore possono ni-tegamino, i cappellini-insalatiera, ecco, ideati,
— ahimè! — a Parigi, i cappellini musicali, che imi-



Il mandolino

S e sono stato mai giuocato?—rispo-se il celebre poli-ziotto americano fatto subitamente pensoso. — Eh sì! Diverse volte si ca-

mante di valore inestimabile, grosso come una nocciuola e di una straordinaria purezza che faceva parte della collezione del Principe Radzivill a Neuilly.

«Un giorno, il «Gran Visir» scomparve. I ladri avevano frantumato la vetrina ed avevano rubato soltanto il diamante senza toccare alcun altro degli oggetti di valore che vi si trovavano. I giornali fecero gran rumore attorno al misterioso rubamento: fui incaricato delle ricerche e per una settimana battei le botteghe di tutti i rivenduglioli della città, passai in rivitumato la vetrina ed avevano rubato soltanto il diamante senza toccare alcun altro degli oggetti di valore che vi si trovavano. I giornali fecero gran rubamento: fui incaricato delle riccerohe e per una settimana battei le botteghe di tutti i rivenduglioli della città, passai in rivista tutti i gioiellieri grossi e piccini, seguii le piste dei ladri più

Eh sì! Diverse volte si cap 'sce: anche nel nostro mestiere vince quegli che si sbaglia meno...

Sono stato giuocato diverse volte, ma una soprattutto... E — aggiunse se sospirando, dopo una pausa — quello fu, per tutti quanti, il mio più gran successo poliziesco!

« Successe qualche anno prima della grande guerra: gli avvenimenti internazionali ne hanno in seguito impallidito il ricordo, ma ci sono ancora molti cui non è sfuggito di mente il chiasso suscitato dal furto del «Gran Visir».

« Era questo un famoso diamante di valore inestimabile, grosso come una nocciuola e di

furto

«Arletta era redattrice giudiziaria alla «Grande Gazzetta», il ziaria ana «Grande Gazzetta», in quotidiano della sera che si era conquistato un vasto pubblico di facile contentatura, coi suoi af-fari sensazionali e le sue inchie-ste clamorose. Arletta si era gua-

fare! «La cosa non mi fece piacere. «La cosa non mi fece piacere. Tuttavia mi parve che ella mettesse troppa foga nel distogliermi da quella faccenda: c'era in lei qualche cosa d'insolito: m'insospettii. I suoi articoli sulla «Grande Gazzetta» menavano il can per l'aia, seguendo vagamente diverse piste: ma io, senza parere e per quanto ciò ripugnasse al mio cuore d'innamorato, decisi di sorvegliarla. Ne andava del mio prestigio, della mia carriera, del mio avventre! ero persuaso, nonostante tutto il bene che volevo ad Arletta, che essa cercava di addormentare la mia vigilanza per seguire una sua pista e per nulla al mondo volevo farmi giuccare dalla cara e scaltrissima donna.
«Fu però proprio il caso, questa unte de mia vigila aventa de mia vigila aventa de mantata.

« Fu però proprio il caso, questa volta, che mi aiutò: ero entrato in una birreria nella prossimità della « Grande Gazzetta » e mi sedetti: ero assetato e scoraggiato. Ma lì, mentre ordinavo una birra,

Ma ll, mentre ordinavo una birra, mi venne incontro un redattore di quel giornale, il ben pasciuto e giovialissimo Gordan, che conoscevo dall'infanzia.

«— Che hai? — mi chiese Gordan dandomi una manata sulle spalle. — E' per quel maledetto « Gran Visir » che sei così immusonito? Oppure è per i begli occhi di Arletta?

«— Non dire sciocchezze.

di Arletta?

«— Non dire sciocchezze.

«— Non dico affatto delle sciocchezze — rispose Gordan. — Il suo viaggio in Italia non deve esser soltanto un viaggio di piacere. «— Un viaggio in Italia? chiesi facendo un balzo sulla seg-

giola. — Come? Non sai nulla? Eh

q — Come? Non sai nulla? Eh
via! O che razza di poliziotto sei?
Parte stasera. Che dico stasera?
— e guardò l'orologio. — Fra tre
quarti d'ora, appena.
« Non ascoltai altro, Mi alzai a
precipizio senza neanche pagare
la consumazione, che, del resto,
non avevo toccato: mi gettai nel
primo tassi che passò sulla straprimo tassì che passò sulla stra-da, corsi a casa a prender la mia valigetta sempre pronta per tutte le occasioni, e via a tutta velocità verso la stazione di Lione. ». Il narratore si tacque. Ricorda-

va forse le peripezie del viaggio. Fu solo dopo qualche istante che riprese il racconto: - Scusatemi.

anche oggi, a tanti anni di distanza, non so persuadermi che le cose siano andate così. Ma non indugiamoci in riflessioni inutili. Arletta, vedendomi apparire nel suo scompartimento, era impallidita, parve turbata e seccata della mia presenza: ma fece poi presto a riprendere la sua sicurezza, il suo buonumore abituale: a Digione filavamo il niù perfetto idiligione filavamo il niù perfetto idiligione filavamo il più perfetto idil-lio, a Aix le avevo detto tutto il mio amore, tutta la fede che ave-vo in lei, il desiderio di unire la yo in lei, il desiderio di unire la mia vita alla sua... Non mi aveva risposto nulla: mi aveva stretto forte le mani e con sorpresa vidi una lacrima spuntare sul suo ei-glio, Volevo interrogarla, ma pro-prio in quel momento un impie-gato venne ad avvertirci che dovevamo scendere per la dogana, a Modane. « Nella sala angusta, fra mezzo agli altri viaggiatori, Arletta, stra-

iran Visir,

agn attri viaggiatori, Arietta, stra-namente nervosa; mi disse: «— Scusatemi, devo assentarmi un momento. Volete tenermi que-sto pacchetto? La vidi sparire dal-la porta della Dogana e, cari si-gnori — disse il poliziotto con vo-ce grave — non l'ho rivista più.

«La visita fu una formalità, perchè i doganieri mi conoscevano: ma io ero in un'ansia mortale per la prolungata assenza di Arletla cercai dappertutto senza vitette, ricali in trene e in

gata assenza di Arletta: la cercai dappertutto senza risultato: risalii in treno e interrogai gli altri viaggiatori per sapere se l'avevano vista: niente; allora mi venne in mente di aprire il pacchetto che essa mi aveva consegnato e che avevo messo macchinalmente in tasca.

«Mici cari: fu quella la più grande emozione della mia vita perchè il pacchetto conteneva il più bel diamante del mondo, il «Gran Visir» in carne ed ossa se mi è lecito esprimermi così.

«Sicuro. Arletta (che poi non si chiamava affatto così faceva parte di una banda di ladri internazionali specializzati nel grossi colpi: la sta celebrità, la sua posizione al giornale e la sua intelligenza le facilitavano straordinariamente il compito.

«Restituii Il «Gran Visir» al Principe Radzivill: la mia carriera fu assicurata.

«Ma se avevo, con il ritrovamento del «Gran Visir», guadagnato la carta decisiva della mia vita, avevo perduto Arletta. Accanto al diamante c'era un biglietto con una sola parola: «Addio!», L'unica vera parola d'amo

glietto con una sola parola: « Addio! ». L'unica vera parola d'amore che io abbia avuto da una donna... » Cipriano Giachetti

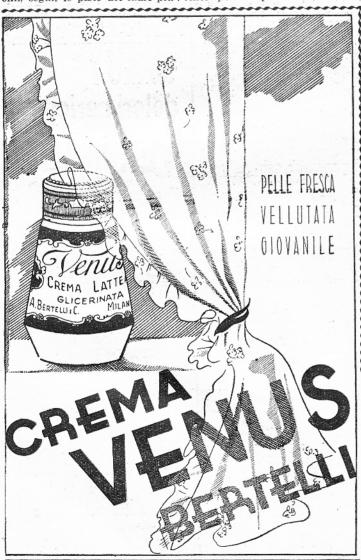

Leggete IL ROMANZO MENSILE - L. 2 il fascicolo





#### Bocca amara al risveglio!

Vi si rimedia molto facilmente. Adoperate appena alzati la pasta dentifricia Chlorodont per la vostra igiene mattutina della bocca e dei denti. Non solamente rinfresca e pulisce, ma per il suo contenuto di sale, che sviluppa ossigeno, la pasta dentifricia Chlorodont stimola una maggiore secrezione delle glandole salivari e provvede così alla pulizia naturale della bocca.

Chlorodont pasta dentifricia

tre a un reggimento d'artiglieria con 24 cannoni da 105, le motoci-clette ecc.

Il redattore aeronautico del gionale inglese «Times» ha re-centemente confermato la noti-zia che l'aviazione tedesca tra-sporta per via aerea carri di piccolo tonnellaggio, che unendo-si noi ai reparti di paracadutisti

si poi ai reparti di paracadutisti ed alle truppe aviotrasportate en-trano immediatamente in azio-ne irradiandosi dai centri occu-

pati e incutendo il panico nelle popolazioni o nei presidi che cre-dono di essere attaccati da forze

Il trasporto aereo di carri Un simile sistema di trasporto veramente geniale e audace, ma

On simile sistema di trasporto è veramente geniale e audace, ma non deve ormai sorprendere dopo le prove fornite dall'armata aerea germanica. Un carro leggero, per esempio da tre tonnellate circa, può benissimo essere trasportato da grossi potenti apparecchi. E tali apparecchi non mancano, Si ricordi anche la notizia, — confermata da corrispondenti di guerra, — di aeroplani tedeschi, veri incrociatori aerei, armati con 17 mitragliatrici e con pezzi di piccolo calibro, e con un equipaggio di 35 uomini a bordo. E' effettivamente questa una guerra valanga, che si sviluppa in terra e in cielo con forme grandiose e inimmaginabili.

Gli alleati, sgomenti e impreparati di fronte all'impiego dei nuovissimi mezzi, fondano le loro speranze su un eventuale esaurimento del carburante necessario ad alimentare un meccanismo co-

speranze su un eventuale esaurimento del carburante necessario ad alimentare un meccanismo così gigantesco. E' certo che il consumo di benzina deve essere enorme. Basta consultare qualunque trattato di ingegneria per apprendere che un apparecchio trimotore da 2100 cavalli consuma in una sola ora di volo circa

CARRI VOLANTI



Un carro armato italiano di rottura.

urante l'assedio di Parigi nel 1870, l'ingegnere italia-no Balbi presentò al Go-verno francese un esemplare di fortezza mobile e semovente, da impiegare sia in servizio navale, sia in offesa e difesa terrestre Le impiegare sia in servizio navale, sia in offesa e difesa terrestre. La macchina, mun ta di cannoni di vario calibro, fortemente corazzata e mossa da un motore a vapore era capace di distruggere qualsiasi opera nemica aprendo passaggi con varchi enormi. Potava di propositi di pr passaggi con varchi enormi. Poteva muoversi agevolmente in pianura ed anche in pendio, con effetti travolgenti. Trasportava non meno di 10 uomini. Un sistema di larghissime ruote, ad assi spezzati ed intercambiabili, permetteva lo spostamento in tutti i sensi ed in terreno accidentato. Un vero prodigio, dunque.

L'assedio di Parigi fini prima che l'impiego della fortezza mobile fosse deciso ed attuato La

bile fosse deciso ed attuato. La macchina rimase esposta come cimelio nell'officina del Balbi, a Montmartre.

#### Un mostro...

Nell'ottobre del 1906 un giorna-Nell'ottobre del 1906 un giorna-le francese ricordava il progetto del Balbi e proponeva la costru-zione di un colossale cavallo di Troia moderno, portatore di uo-mini pronti ad uscire per l'attac-co, poderosamente armato e for-nito dei più potenti strumenti di offesa

«Bisogna costruire una specie di corazzata terrestre, che sia materialmente invulnerabile; tromaterialmente invulnerabile; trovare un mezzo di progressione
dal quale la ruota sia esclusa e
sostituita da vere membra. Si
tratta di foggiare un mostro meccanico: il problema può essere risolto nel XX secolo ».

Così concludeva l'articolo. Diverse macchine di questo genere,
— secondo il progettista, — avrebbero notuto ottenere la rot.

rescondo il progettista, — a- più oltre sopportare vrebbero pottuto ottenere la rot- lo spasimo, o da un'emicrania, da tura di ogni difesa e l'inizio di (una nevralgia che gli rende spasiuna veloce guerra di movimento) mante mezza faccia e gli toglie il verso le retrovie fortificate sem- sonno e la pacc...

Pre più debolmente.

L'autore di questa proposta, se tramontana diaccia, un raffredo- è ancor vivo, avrà oggi la soddi- re con i fiocchi sta piombando ad-

sfazione di vedere attuata la sua didea. Ma non già da parte del suo Paese, bensi per opera dei Tedeschi che hanno sfondato la copertura dei confini francesi con



o quattromila carri armati.

Alcuni giornali americani, qualche tempo fa, davano notizia di un carro armato gigantesco, capace di contenere un equipaggio di trenta uomini, e anfibio, con possibilità cioè di muoversi sul terreno e di nuotare sui fiumi ed anche nel mare dopo essere stato sbarcato da apposite navi in prossimità delle coste. Sembra che, secondo il progetto, la macchina dovesse avere una lunghezza non minore di 20 o 30 metri. Ma questa notizia lasciò alghezza non minore di 20 o 30 metri. Ma questa notizia lasciò alquanto scettici gli osservatori. E mentre si discuteva sull'opportunità o meno di fabbricare simili colossi, il generale Guderian, creatore e capo delle forze motorizzate del Reich sosteneva la necessità. — in un suo libro intitolato: Achtung, panzer! (Attenti, i carri armati!), — di costruire anche macchine del peso di settanta e persino di cento tonnellate. « Carri di tal tipo, — egli scriveva, — non saranno numerosi: secondo l'impiego che ne sarà fatto agiranno soli oppure nel complesso di distaccamenti blindati. Tali carri costituiranno un nemico pericoloso che non domando della contrata di carri costituiranno un nemico pericoloso che non domando della carri costituiranno un nemico pericoloso che non doun nemico pericoloso che non do-vrà essere sottovalutato ». E così, mentre si criticava un nuovo progetto americano di co-

struire un carro da 130 tonnella-te con 18 uomini di equipaggio a te con 18 uomini di equipaggio a bordo, improvvisamente tra la formidabile flotta di carri che e di mitragliatrici sembra siano

tra i quali esistono alcuni tipi gi-ganti da 80 tonnellate.

18 uomini in un carro

sfondava inesorabilmente in profondità il dispositivo della difesa francese sono comparsi sui cam-pi di battaglia i carri tedeschi da 80 tonnellate assolutamente in-vulnerabili ai cannoni anticarro e che, — secondo quanto lascia intendere lo stesso generale Gu-

te germaniche, — «Panzerdivisionen». — I Francesi calcolano che clascuna di queste formidabili Divisioni comprenda un migliaio di autoveicoli, di cui circa 500 carri e automitragliatrici, ol-

DEL MEDICO

armati anche di un cannone da 1500 litri di benzina. Alcuni osser150 millimetri!

A ragione dunque si parla di veri e propri incrociatori terrestri della fiotta delle divisioni blindate germaniche, — « Panzerdivisionen ». — I Francesi calcolano che ciascuna di queste formida. Reich annunziando che le scorte sono più che sufficienti al conse-guimento della vittoria totale.

Ugo d'Atella



Uno aei più moderni carri armati germanici in Francia.

Quando l' uno tormentato o da un dente che tanto rode da non poterne più oltre sopportare

(re con i fiocchi sta piombando addosso, e di gran galoppo..., o, essendosi punto un dito, ed a nulla avendo valso l'impacco disinfettante tosto applicato, si è formato del pus fra i tessuti del dito, un pus che con insistenza spasimante batte e ribatte per farsi aprir la porta...

Quando l'una è colta o dai periodici «insopportabili» malini fem-minili o da vere sofferenze mentre si va iniziando od ultimando la sua femminilità...; quando un altro an-cora è preso o dall'insonnia, o dal vago timore che gli si possa appesan-tir la testa o ridestare uno spasimo...

tir la testa o rigestare uno spassimo...

Ecco il timore, la paura, lo sgomento, e soprattutto una certa vigliaccheria, suggerire a tutti quanti: « Ricorri ancora a quella pol-

CERTI ABUSI ...

PAROLA

bito, ascoltare la cara voce amica, e non quell'altra — quella sensata della prudenza — che invece sussurra: « Togli da te l'insidia; non velare il focherello che t'arde in corpo (anche la massaia copre, la brage espen sera, con cenere le brage sapen-do che là sotto, lente ardendo, saranno vive al mattino); ma spegnilo quel tuo fuoco insidioso, se non vuoi che una sola sua favilla possa esserti cagione d'un incen-dio disastroso».

Non tenerti dunque in bocca Non tenerti dunque in bocca quel dente che, pur non dolendo, è tanto infetto e può quindi esser germe d'infezione generale (corri quindi dal dentista); fa aprir su-

verina, a quel « cachet», a quella pastiglia, a quel nuovissimo preparato, e soprattutto a quello straniero e quindi di gran lunga superiore ad ogni altro medicamento nostrano; e... (non ne hai già fatta l'esperienza?) tutto si calmerà, passerà, dileguerà! »

Ed ecco infatti quasi tutti, subito la porta al pus del tuo patereccio se non vuoi che il male si vità del male doveva essere legata possa diffondere anche al braccio (va quindi dal chirurgo); investiga la cagione dell'emicrania, della nevalgia, dell'insonnia, dei dolorucci, delle sofferenze, e quella combatti affinchè il male, in te son mecchiante, non si possa destare bito la porta al pus del tuo patericcio che noturali pronte dal scarsezza di quei globuli che, oltre le nostre scolte naturali pronte di dolorucci, delle sofferenze, e quella combatti affinchè il male, in te son mecchiante, non si possa destare vità del male doveva essere legata alla scarsezza di quei globuli che, oltre le nostre scolte naturali pronte minacci, sono anche i nostri naturali e prodictione dell'emicrania, della nemoralizatione del male si possa diffondere anche al braccio oltre le nostre scolte naturali pronte minacci, sono anche i nostri naturali e prodictione dell'emicrania, della nemoralizatione dell'emicrania, della nemoralizat ci, delle sofferenze, e quella com-batti affinchè il male, in te son-necchiante, non si possa destare violento (chiama quindi il dotto-re); combatti il raffreddore con gli innocenti decotti che fan su-dare senza abbattere (ricorri quin-di all'arbarore) di all'erboraro); e tu — e soprat-tutto tu — non abusare per ogni nonnulla di medicamenti chimici che, se quale cenere coprono le fiamme del dolore, possono però predisporre predisporre...

Sappi che ultimamente gli studio-si, stupiti, preoccupati, allarmati del decorso inusitatamente violento e dell'esito troppo frequentemente... fatale di certe forme infettive (quali le angine) che venivano considerate, fino a poco tempo fa, di ben lieve entità, hanno esaminato il sangue dei malati, e tro-vato che i globuli bianchi vi erano in numero talmente inferiore alla normali-

nemici giunti ed insediatisi in noi.

Sappi anche che, interrogando, investigando, cercando, e poscia provando ed esperimentando, sono venuti alla conclusione che l'abuso di questo o di quel nuovo prepara-to (quali, fra i tanti altri, il pira-midone e la fenacetina) conduce quasi sempre ad una bassa percen-tuale di globuli bianchi, e quindi ad un indebolimento dei nostri centri difensivi, di conseguenza, ad una maggior probabilità di rimanere, nella lotta, i vinti.

Uomo avvisato... dunque in gamba; spegni il fuoco quando arde; e, a certi abusi, dà un eterno addio

Dott. Amal

Ma soltanto in apparenza questi bravi giovanotti si danno alla poesia crepusco-lare, in realtà sono dei pa-ciocconi a cui piacciono le belle ragazze delle nostre campagne o dei nostri monti. Ecco uno che si commuo-ve tutto quando vede che « Ben lieta la mattina, sopra l'asinello, scende giù al mer-cato la bella Carolina coi suoi profumati frutti di stagion » Carolina e Veronica Infinite sono le paesanelle, le contadinelle brune, ma Ca-rolina è addirittura imbatti-

bile specie quando c'è di mez-zo una mazurca galeotta: « Con la mazurca di Caroli-

«Con la mazurca di Carolina, tu non sai quello che si combina...»

A questi balli popolari in mezzo al grano e all'erba fresca dei propi di della la companio di constanti di prati diede la stura Veronica e da allora sorsero gli allegri campaandar da Napoli a Milan, sulla corriera...»

E quella barchetta che «in mezzo al mar, non si vuole più fermar, e disperar, sudar, gridar da suo ritmo grazioso essa passerà suo ritmo grazioso essa passerà public receipi della parimari processorie della contra della mezzoval mar, non si vuole più fermar, e disperar, sudar, gridar fa tutti i marinari?» Cullata dal suo ritmo grazioso essa passerà nella storia della navigazione come i vascelli-fantasma di salgariana memoria. Ma anche un la-ghetto, un povero piccolo laghet-to magari da giardino pubblico, è salito agli onori delle gesta av-venturose per opera di una si-

piacentemente che si tratta di

giocare il noval te le ruote, ma « ti piace il Po mangerò con te Ma, si sa, a so tutto, tutt'a esterrefatto di genere di poe re: « Mamm mi fa »!

pur tranquillo — diceva Goethe — perchè i cuori malvagi non hanno canzoni.

Son la bella tirolese, trullallà... jù!

Si può infatti cantare per amo-re, per gioia, magari per dolore, ma non si possono cantare can-zoni quando si ha nel cuore il desiderio di far male a qualcuno. La canzone, anzi, la canzonetta,

e il tipo più popolare di musica sorta direttamente dal popolo e destinata al popolo. E se una can-zonetta ha fortuna, ce la sentia-mo nelle orecchie dappertutto e non può meravigliare se la canta il monello per la strada, non solo, ma se anche il commendatore si trova, magari sorpreso anche lui, a fischiettare « Vieni,... a giocare col pallone in mezzo al mar! »

#### Dalle stelle a... Maramao

Lispirazione del musicista è quanto mai varia e molteplice. Vi sono, certo, i temi classici che hanno avuto fortuna in tutti i tempi: «Sogno una casetta fra le rose », «Parlami sotto le stelle », «Serenatella, appena splende in ciel la prima stella...». Si sa bene che poeti e musicisti sono sempre in combutta con il cielo blu, tutto blu, e con gli astri, specialpre in combutta con il clelo biu, tutto blu, e con gli astri, specialmente notturni, ma chi avrebbe pensato di trarre motivo di canzoni dalla Torre di Pisa che pende, che pende, oppure da Mustafà, il nobile Pascià, o da Maramao che, poveraccio, nonostante l'insalata e il pane e il vino, è morto, con gran dolore delle gattine inpamorate?

tine innamorate?

E i nomi? Una volta le belle traditrici o appassionate si chia-

mayano Concettina, Mari, Lucia., Oggi? Ecco qua un calendario in-tero: da donna Gelsomina a Valentina te lo giuro, da Mariarosa che ha cambiato toletta a Isabel-la non mi fare l'ingenua monella, da Maria Luisa in giro per Pisa, a Francescamaria, croce e delizia dei metropolitani in servizio, e poi Stefania torna per me sol-tanto, stanotte ho pianto pensan-

poi Stefania torna per me soltanto, stanotte ho pianto pensando a te. Lulù che se ne va a spasso a Gorgonzola con Nicola, Tecla del mio cuore, Francesca che è sottile come un'esca, eccetera.

E chi direbbe che la pioggia piace ai moderni autori di canzoni? Ecco qua: « Piove, com'è bello quando piove » e un consiglio: « Guarda fuori come piove, ci conviene stare in casa, ad aspettare il sole ». Ma ecco la splegazione di tanta preferenza per le giornate piovose: « Bello è amar, bello è osar quando piove... piove... » Tanto più che, come dice il poeta, che è l'indispensabile complice del musicista, « Quando l'acquazzon vien giù con impeto infernal, non ti rattristar, non ti spaventar... Tornerà, tornerà presto il sole... »

E il sole è necessario a tante cose. Come si farebbero le gite in bicicletta, con la Ninetta? O sulla carrozzella sottobraccio alla mia bella? Un acquazzone guasterebbe tutto.

Oh, la mazurca che ballava la mia nonna, con le trecce a penzoloni, con i mutandoni sotto la sua gonna!

gnoli, i gai viandanti, i quartetti dell'allegria che rimisero al posto d'onore il vecchio e tradizionale organetto, umile eroe delle feste campestri. E che importa se è un valzer di povera gente, un povero valzer ch'è fatto di niente? « Il motivo di un vecchio organino. — assicura un poeta — potrebbe, in un giro, cambiare il destin ».

#### l ritmi antichi

Piacciono i ritmi antichi, le semplici mazurche, le polche in-diavolate, torna di moda il pas-sato quando ballava la nonna. « con le trecce a penzoloni, con i mutandomi, sotto la sua gonna ». mutandomi, sotto la sua gonna ». E un vecchio disco trovato in solaio suscita la nostalgia del figlio, «ma appena l'ode suonare mammà, guarda ridendo negli occhi papà ». Persino la diligenza, udite udite, in pieno secolo della velocità, fa dire «Ah, nell'ottocento, com'è comodo viaggiare,



rena che, con mezzi illeciti e fraudolenti, «ha incantato i ma-



Dove sei Lulu...



Abbassa la tua radio per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore...

me a sè, e beraht, che dente ». CLARICE: logisti, è u Chiara. CRISTINA

BERTA: è

Se c

ALBINO: bus, che v AMOS: h radice d'un che voleva BELA: que de la che avete la cor ALBERTO.

EGIDIO: ginariamen le rive dell venta Gille EGLE: et tre mit

gnifica, etii ELIANO: so, nel ser con pretes mente, ha

élios, che ENEA: è Eroe troian lettrice ci

detto altra

## L'usurpatrice Vittoria che non vinse opo una calamitosa serie di anni di quell'anarchia mi-

litare che aveva dilaniato l'Impero, sparsasi a Roma la notirimpero, sparsasi a Roma la notizia che le Legioni avevano acclamato a Milano il prode generale Claudio (secondo imperatore romano di questo nome), il 24 marzo 268 i senatori in massa corsero al tempio di Apollo, ove proruppero in alte e reiterate esclamazioni non pravvio conformi a mazioni, non proprio conformi al-la gravità della togata assemblea.

#### Madre degli accampamenti

— Augusto Claudio, che gli dei ti conservino lungamente alla no-stra devozione! — fu il primo gri-do, ripetuto ben sessanta volte, do, ripetuto ben sessanta volte, cui altre frasi di giubilo seguirono, fino a queste due conclusive, ripetute sette volte ciascuna: —
Claudio, liberaci di Zenobia e di 
Vittoria! Fa' che il protetto di 
costei, Tetrico, sia ridotto nel 
nulla!

L'associazione dei due nomi femminili, nell'invocazione senatemminii, neli invocazione sena-toriale, non era senza motivo. Un destino comune legava le due don-ne ribelli. Come l'estremità orien-tale dell'Impero soggiaceva a Ze-nobia, così sulla parte occidenta-le esercitava il potere Vittoria. E tale comunanza di destino era avvertita con simpatia dalle stesse protagoniste. « Avevo desiderio di far venire Vittoria dalle sue provincie galliche per dividere con lei il mio regno orientale, sentendola simile a me; ma la grandis-

Chi era dunque quella singola-re Vittoria gallica, chiamata an-che Vittorina o Vitruvia? Le fon-ti ce la rivelano donna di ferro: creatura di tempi duri, e aggiun-gono che ben meschini e tristi do-vevano scorrere allora gli anni se, in mancanza di uomini degni, non rimaneva che tramandare

ima distanza me lo ha impe-

non rimaneya che tramandare gesta muliebri.

Vicino alle truppe, aveva iniziato la sua fortuna quella donna, ambiziosa, d'illustre famiglia gallica, seguendo il figlio Vittorino nelle guarnigioni del confine renano. Era il tempo in cui l'usurpatore Postumo, distaccate dal corpo dell'Impero tutte quelle terre di Gallia, Spagna e Britannia che dovevano poi finire sotto l'autorità di Vittoria, faceva fronte alle invasioni barbariche ed ai tentativi di riconquista compiuti dal

barbariche ed ai tentativi di riconquista compiuti dal legittimo imperatore Galieno per ricondurre l'Impero alla primitiva unità.

Caduti nel sangue Postumo, — dopo un lungo e non infelice governo, — e poco appresso il suo successore Leliano, è il figlio di Vittoria, già associato da tempo al supremo comando, che raccoglie da solo tiutta l'eredità dell'Impero gallico. Per il suo Vittorino e per sè stesso, la donna ha esercitato un ascendente prodigioso sulle Legioni, ha distribuito donativi ai soldistribuito donativi ai soldati, che ha soggiogato con la sua parola, con la sua bellezza severa, maestosa, veramente regale. « Madre degli accampamenti», — come già Agrippina e Faustina, — la chiamano i legionari.

#### Ecatombe di sovrani

Adesso che tanti misfatti sono stati compiuti e che per lei si deve combattere ancora contro Roma, suo figlio Vittorino e il nipotino omonimo vengono nominati l'uno « augusto », cioè imperatore, l'altro « cespano », essia destinota alla ossia destinato alla

successione. A lei, virile donna, energica madre fondatrice d'una energica madre fondatrice d'una così singolare dinastia, è attribui-ta la funzione di « collaboratrice dell'imperatore ». Casco militare in testa, arco o fiaccola di Diana cacciatrice in pugno: così appare Vittoria nelle medaglie, molte delle quali riportano anche le immagini delle antiche divinità galliche ridestate da un secolare oblio. Ma per il resto, in quell'impero separatista, legioni ordina-menti cultura linguaggio, tutto è rimasto profondamente romano.

A Treviri, dinanzi alla frontie-ra germanica, Vittorina ha posto il suo quartier generale, la sua capitale politica e militare; lì ha il suo Pretorio e la sua

Guardia pretoriana, con la quale consolida l'autorità propria e quella del figlio.

Per qualche tempo questo eccezionale Governo procedette abbastanza regolarmente, e qualche compiacente cronista arrivò fino a tributare al giovane Vittorino elogi sperticati. Poi d'un tratto, a Colonia, la catastrofe. Per vendicare un'offesa patita nel suo onore coniugale, un impiegato militare provoca una sedizione e fa uccidere il sovrano quasi sotto gli occhi della madre imperiosa. Visto cadere il figlio, presenta il nipotino e fra suppliche e lacrime invoca per lui pietà: lo rispettino almeno per la sua innocenza, gli conservino il potere cui ha diritto. Ma l'autorità del piccolo « cesare » non dura che qualche ora, Quelle stesse mani che hanno spento il padre tolgono crudelmente la vita anche al figlio.

Soltanto la maestà di Vittoria sopravvive al tracollo familiare

#### L'aquila verso la luce

L'aquila verso la luce

Quei giorni erano invece contati: una disgrazia sopravvenuta in circostanze misteriose sottrasse per sempre la donna virile alle prove supreme. Tetrico fece dichiarare la sua consacrazione e celebrare una settimana di esequie, ma la popolazione di Treviri e di tutte le terre ribelli senti che i funerali della donna erano anche quelli dell'Impero gallico. Difatti, abbandonato a se stesso, Tetrico non cercherà di meglio che ricondurre ad Aureliano i greggi dispersi, accettando di buon grado nel 273, insieme colfiglio, i modesti incarichi amministrativi conferitigli per compenso, con queste parole, dall'ormai unico imperatore: — E' più

crudelmente la vita anche al figlio.

Soltanto la maestà di Vittoria sopravvive al tracollo familiare e dinastico. Nel volger di pochi giorni, anzi, per quella curiosa illogicità che v'è nelle passioni del popolo, parrebbe quasi accresciuta. Ora i soldati ritornano alla «madre degli accampamenti», che perciò è come una loro madre, da essi stessi tuttavia colpita nei suoi più santi affetti. Recatole un mantello di porpora, la scongiurano di indossarlo, di assumere proprio lei, direttamente, il supremo potere. Ma Vittoria nella sua istintiva prudenza rifiuta l'assai pericoloso dono di un'autorità diretta. Comprimendo il suo tormento nel cuore, volge gli sguardi lontano dalla famiglia e designa un estraneo, Aurelio Mario. E' un autentico guerriero.



Presenta il nipotino e jra suppliche e lacrime invoca per lui pietà...

sgomenta, Vittoria volge le spalle ai soldati. Cambiera rotta, fonderà un Governo civile invece che militare. Un suo parente, il senatore Tetrico, tranquillo e ricchissimo governatore dell'Aquitania vigne da lai ricevento a Bornia danni di Roma, non rimase quatania vigne da lai ricevento a Bornia di Roma, non rimase quatania vigne da la romba. tania, viene da lei ricercato a Bor-

deaux.

— Tu sarai imperatore e tuo figlio verrà destinato alla successione, è il comandamento della donna, che, fra nuovi generosi donativi alle truppe, tenta di far accettare questa riesuma-zione del suo disegno antico.

Tetrico, fatta dichiarare l'apo-teosi dell'ucciso Vittorino, si sottomette rassegnato e preoccupa-to, come ha ben ragione di esserlo l'imperatore d'un Paese in ri-

d'Italia che essere imperatore al di là delle Alpi.
Del sogno di Vittoria, di quel blocco gallo-britannico creato ai danni di Roma, non rimase quasi altro ricordo che la tomba presso Colonia recante le spoglie mortali di suo figlio e di suo nicotto della considerata della considerata di considerata della considerata della considerata della considerata di considerata della considerata della considerata di considerata di considerata della considerata di pote, con questa iscrizione incisa su una modesta lastra di marmo: « Qui giacciono i due tiranni Vit-torini ». Nel secolo scorso si è rinvenuta anche la medaglia della consacrazione di Vittoria: da un lato la testa dell'eroina, dall'altro un'aquila che spicca il volo verso il cielo, gli occhi fissi nella



Se son rose fioriranno...



motivo del vecchio organino potrebbe in un giro cambiare il destino.

### RIGINE DEI NOMI

tivo latino ala bianco ». origine in una igua orientale usto ».

un accorcia-

e di una del-Grazie, e si-tente, «splen-

ittosto prezio-

ricercatezza, e rie. Probabil-

ne ungherese tito tante vol-te del nostro

della casa ». Erasmo: dal greco erásmos =

diminutivo di Lorenza. Da notare di diminutivo di Lorenza. Da notare che la stessa etimologia di GIGLIO-LA ha anche il nome LILIANA: dal nome latino del giglio: lilium.

RUGGERO manica: ci ria n' e ga

GRAZIANO: dall'origine e dal significato intuitivi : deriva da gratia, latino.

GUIDO: dal germanico wido, che voleva dire «bosco»: in origine, dunque, il nome valeva per «uomo del bosco».

a origine del macht = a forza », e hild = a combattimento ». La forma portoghese di questo nome è Mahalda, italianizzato poi in MAFALDA.

MEDARDO: ha un'origine germa-nica: da math, che voleva dire « onore », e hard « ardito ». dal più gran-Virgilio, Una

portato da una donna: per quel che sappiamo, il nome è maschile, proprio come ANDREA: e se qualche genitore lo ha dato a una sua figliuola è segno che non aveva un'idea molto precisa di chi fosse il grande Eroe dell'Eneide.

ENRICO: dall'antico germanico heim-rich, che voleva dire « capo della casa ».

MEDORO: è un nome fantasioso: quello del famoso personaggio ariostesco dell'Orlando Furioso.

NEMORINO: à un nome fantasioso: quello del famoso personaggio ariostesco dell'Orlando Furioso.

NEMORINO: à un nome fantasioso: quello del famoso personaggio ariostesco dell'Orlando Furioso.

NEMORINO: à un nome fantasioso: quello del famoso personaggio ariostesco dell'Orlando Furioso.

NEMORINO: à un nome fantasioso: quello del famoso personaggio ariostesco dell'Orlando Furioso.

NEMORINO: à un nome fantasio-so: quello del famoso personaggio ariostesco dell'Orlando Furioso.

NEMORINO: à un nome fantasio-so: quello del famoso personaggio ariostesco dell'Orlando Furioso.

NEMORINO: dal latino nemus = «bosco», ll nome significherebbe, allora, secondo la sua origine, «l'uomo del bosco».

POLIDORO: dal arioso personaggio ariostesco dell'Orlando Furioso.

NEMORINO: dal latino nemus = «bosco», ll nome significherebbe, allora, secondo la sua origine, «l'uomo del bosco».

POLIDORO: dal greco polú = «molto» pedoron = «dono»: «uodal arios personaggio ariostesco dell'Orlando Furioso.

POLIDORO: dal greco polú = "molto" e dóron = "dono" : "uomo dal molti pregi".

anche un nodal germanico
dire «splenalcuni etimote di CLARA o
pine « seguace

RAIMONDO: anche questo è un
nome di origine germanica: da
ragan = « intelligenza » e mun =
cu proteggere ». Potrebbe, dunque,
significare, secondo la sua etimora un poco letteraria, e che deriva dal fiore « giglio ». Il diminutivo Lola, usato talvolta per questo nome, è però normalmente il
significare, secondo la sua etimote di CLARA o
ra un poco letteraria, e che deriva dal fiore « giglio ». Il diminutivo Lola, usato talvolta per questo nome, è però normalmente il
significare, secondo la sua etimotettrice ». E tutto questo vale,
s'intende, anche per il femminile

RUGGERO: nome d'origine ger manica: deriva da hrod = «gloria» e gar = «lancia». Secondo l'etimologia, significherebbe, dunque, «lancia gloriosa».

SANDOR: è la forma ungherese del nostro ALESSANDRO che, come abbiamo già detto, deriva dal greco: da alécso = « respingo » e anér = « uomo ».

TITINA: è un diminutivo piutto-sto comune di vari nomi: CONCET-TA, GIUSTINA, CATERINA, eccetera.

VIGILIO: deriva dal latino: più precisamente dall'aggettivo rigil che vuol dire « vigilante ».

L'enciclonedico



## RESTAUR

UN RESTAURO

Un'americana. compiendo i cent'anni, s'è sotioposta a un fungo restauro

Presso un istituto di bellezza.

No! L'estrema vecchiezza, di terrene
gioie del tutto non è priva! Spesso,
l'ore non nate ancor, vaghe e serene
danzano innanzi al veglio, non oppresso
dal gran peso degli anni, e, con sicuri
desii, volgente il guardo ai di venturi.
Di ciò, vivente prova, io vi presento
Barbara Haiden, che ha di già contati,
un dopo l'altro, molti annetti: cento!
Cento primaverine, cento estati,
e autunni, e inverni; e gaia, vispa, linda,
civettuola s'infronzola e s'agghinda.

In questi giorni, ricorrendo appunto
sua centesima festa anniversaria,
Barbarina gentil non volle punto
d'una vecchiona avere il viso e l'aria.
- «Ah, - si disse la cara Barbarina, ho sol cent'anni, e debbo esser bellina.
«Che son cent'anni, e debbo esser bellina.
«Che son cent'anni, e debbo esser bellina.
«Che son cent'anni primo dolce inizio
della vita! D'un lungo di l'aurora!
Un'attesa del giorno del giudizo!
La rosa io son, che il primo sole indora!
La rosa si, ma - e me ne dolgo moltoqualche ruga precoce ho già sul volto!

VARIETÀ SCIENTIFICHE

«E lo sopporterò? Quando, festanti,
parenti e amici intorno a me verranno,
rattristerò, con logori sembianti,
l'allegrezza e il fervor del compleanno?
Chi, a farmi'caldi auguri s'apparecchia,
dovrà pensare: ahi, Barbarina invecchia? »
Sgomenta ed indignata a un pensier tale
la centenaria ai fatti suoi provvede;
e, come se al groppone avesse l'ale,
corn vacillante si ma snello piede,
se stessa affida e il capo suo canuto
di bellezza ad un celebre istituto.
- «Fatemi, - dice, - fresche gote, i cigli
folti, occhi vivi, labbra di rubino.
Date splendore del mio seno ai gigli,
l'oro rendona di rubino.
La pelle, ov'è aggrinzita, si distenda
e mia beltà rifulga alta e stupenda! »

Adorabile vecchia! Queste tenere
cure, l'eterna vanità donnesca,
l'avran rifatta vaga, come Venere
quando dal mare uscì rorida e fresca?
Forse, malgrado operazion si vasta,
qualche rughetta le sarà rimasta...

TURNO

VARIETÀ SCIENTIFICHE

## L'ora esatta dappertutto

li antichi pastori, i popoli nomadi della primitiva umanità altro modo non avevano di conoscere l'ora che osservando il vario chiarore del cielo e stimando l'altezza del Sole sull'orizzonte. Per quei tempi, per una vita semplice e naturale, questo bastava; chè un'ora più o una ora meno quale importanza mai poteva avere? Nelle campagne, nei luoghi lontani da ogni viver civile anche oggi si fa così; ma noi, travolti dall'affannosa vita quotidiana, abbiamo bisogno di conoscere l'ora almeno con l'esattezza del minuto. Invece da quando nelle emissioni radiofoniche si è mutato il sistema di trasmissione dei radiosegnali possiamo permetterci il lusso di resi avevano di conoscere l'ora che ossiamo permetterci il lusso di re-golare i nostri orologi con la precisione del secondo. Ce n'è d'avanzo per i nostri bisogni di siamo permetterci il lusso di

d'avanzo per i nostri bisogni di ogni giorno.

A dir vero anche prima di questa innovazione chi aveva interesse — interesse puramente scientifico, per esempio per qualche osservazione astronomica, per determinare con esattezza l'inizio di un terremoto — poteva ogni giorno avere l'ora esattissima perchè alcune stazioni estere trasmettono segnali orari di alta precisione costituiti di una prima serie di linee e di punti, secondo uno schema prestabilito, i quali consentono di regolare l'orologio fino a un mezzo secondo; poi dei segnali ritmi-

zo secondo; poi dei segnali ritmici internazionali (6)
punti in 60 secondi) di
cui l'osservatore nota le coincidenze con i batticoincidenze con i batti-ti del suo cronometro. Così questo può essere regolato fino al centesi mo di secondo.

Come si è giunti alle segnalazioni orarie

A quando risale la trovata utile e geniale di distribuire l'ora esat-ta a tutto il mondo? Certamente a non pri-ma che Marconi appli-casse le nascenti onde elettriche alle comuni-cazioni libere attraverso lo spazio. Sembra che il primo tentativo l'abbia fatto il Bigourdan tra l'Osservatorio di Parigi e quello di Mont-Souris nei 1904; ma servizio orario fu iniziato soltanto il 23 maggio 1910 per iniziativa del Bureau des Longitudes. Tre anni dopo si radu-Tre anni dopo si radu-nava a Parigi una con-ferenza internazionale di 32 Stati per gettare le basi di un servizio orario. Ma poi soprav-venne la grande guerra e fino al 1919 tutto rima-sa sosso unterto are se sospeso. Intanto era venuta al mondo quella meraviglia che è la na meravigna che e la valvola termoionica, grazie alla quale la tec-nica delle radiotrasmis-sioni faceva rapidi e giganteschi progressi. I servizi di segnalazione naturalmente ne pro-fittarono generalizzandosi e perfezionandosi.

Come si regolavano una volta gli orologi

Pervenuti alla vetta, piace rifare col pensiero il cammino per-corso al fine di trarne ragione di corso al fine di trame ragione di compiacimento. Risaliamo dunque anche noi il passato e vediamo come si regolavano gli orologi innanzi che sulle onde eteree l'ora assolutamente esatta si diffondesse su tutto il globo.

Gli orologi pubblici venivano messi d'accordo, ma non tutti i giorni, con quelli del telegrafo o della ferrovia che ricevevano l'o-

giorni, con quelli del telegrafo o della ferrovia che ricevevano l'ora dagli Osservatori astronomici. I lettori non giovanissimi ricorderanno dialoghetti di questo genere: «Hai l'ora precisa? — Eccola (mostrando l'orologio). — Ma va bene? — Figurati! L'ho presa ieri alla stazione ». Era sottinteso che uno scarto in più o in meno anche di alcuni minuti non alterava la precisione. E non ci si faceva caso a « quei tempi »! Per troppe ragioni dunque era difficile trovare due orologi che andassero sufficientemente d'accordo. Peggio ancora nei luoghi lontani dalla ferrovia e

ha perduto ogni importanza, non solo perchè abbiamo di molto meglio, ma perchè dà il mezzogiorno vero (cioè proprio quello segnato dal Sole) mentre dal 1820 è in uso il tempo medio, proposto da Arago. E' vero che sulla retta meridiana è spesso intrecciata una curva a mo' di 8, sulla quale va a battere l'ombra dello stilo all'istante del mezzogiorno medio; ma la consultazione è meno facile e poi non è alla portata di tutti. Inoltre in tal caso la meridiana ci dà il tempo medio sì, ma locale; mentre, come tutti sanno, il tempo medio adottato è unico per tutto un fusorario ed è precisamente quello del meridiano che lo divide per metà e che per l'Italia passa per l'Etna. Tenendo conto di queste due correzioni, la differenza può giungere perfino a tre querti di l'Etna. Tenendo conto di queste due correzioni, la differenza può giungere perfino a tre quarti di ora circa in più sul mezzogiorno vero per luoghi molto ad occidente del meridiano etneo; per Torino ad es. verso metà febbraio.

La grande meridiana di San Petronio

La meridiana dunque è battuta in pieno e più ancora gli orologi solari che alla meglio segnavano anche altre ore del giorno. Ma restano alcune meridiane che so-no prezioso ricordo di altri temlogi che andassero sumole.

mente d'accordo. Peggio ancora
nei luoghi lontani dalla ferrovia e
dal telegrafo o nelle campagne.
Suppliva in qualche modo la meridiana tracciata sul muro a mezzogiorno della Casa Comunale,
del campanile. Oggi la meridiana

CAPITOLAZIONE DEL BELGIO

CAPITOLAZIONE DEL BELGIO

anche attraction meridiane cui
restano alcune meridiane

ni costrui nel 1655 nella
Basilica di San Petronio a Bologna.

Per due secoli quella meridiana ha regolato il tempo nella grande
città emiliana. Oggi è
solo oggetto di curiosità
e di qualche interesse
pel forestiero che vi canita. Pure in tempi repita. Pure in tempi re-centi la costruzione del Cassini ha reso un servizio a cui il grande astronomo probabil-mente non pensò. Un accuratissimo e minuzioso esame, eseguito su di essa da un dotto pro-fessore dell'Università di Bologna, il Guarduccludere che probabil-mente le condizioni statiche di quel severo tem-pio della Cristianità si sono mantenute pressochè perfette.

La facilità con cui og-gi possiamo regolare perfettamente i nostri orologi potrebbe, anzi dovrebbe, avere sul pubblico anche un effetto educativo tutt'altro che disprezzabile: abituarlo alla puntualità, la quale vuol dire risparmio e buon uso di quella cosa preziosissima che è il tempo. T. Alippi





Per risparmiare al suo Paese e all'esercito un inutile massacro, il Re dei Belgi ha deciso di deporre le armi. Ecco una drammatica fotografia che ha preceduto di qualche ora l'avvenimento : il giovane Sovrano (al centro), preoccupato della tragica situazione militare, si consulta col suo Stato Maggiore.

## LA CINEMATOGRAFIA



Il pilota getta la cassetta dei film, e volge la prua verso la nuova zona di ricognizione indicata per radio.

cchi e cervello più avanti possibile, per vedere e de-cidere. E' questo uno dei dogmi fondamentali dell'odierna

dottrina tattica. Per risolvere l'arduo problema della visione a distanza, la scienza pone oggi al servizio degli eserciti occhi artificiali penetranti che scrutano dal cielo il dispositivo nemico.

Ottimi risultati dà la teleidografia, con trasmissione di immagini fisse senza filo, tra aerei



Una fumata gialla mostra all'attento esploratore motociclista dor'è caduto il bossolo contenente il film.



Anche attraverso la nebbia si può fotografare.

posti a terra. Gli apparati teleidografici sono in grado di trasmettere con estrema rapidità fotografie ed anche schizzi e scritti tracciati dagli osservatori

Il principio generale della trasmissione di immagini a distanza è molto semplice: basta trasfor-mare la luminosità dei punti delle immagini stesse in impulsi elettrici che vengono trasmessi con filo o con radioonde. Gli appazenti proc trasformazione inversa

Per trasmettere un documento scritto si usa un foglio di carta metallizzata o conduttrice. I segni del documento sono trasformati in impulsi elettrici da una puntina metallica che esplora il foglio avvolto su di un rullo gire-vole. Il passaggio della puntina sui segni neri, scritti con inchiostro isolante, interrompe l'invio delle oscillazioni del radiotrasmettitore. La recezione dei segni, a terra, avviene mediante procedimenti elettrochimici o, meglio ancora, trasformando gli impulsi che arrivano in luce.

Grande vantaggio di questi sistemi è l'assoluta impossibilità di intercet-

tazione da parte del nemico, in quanto non può mai esser nota a questo la velocità di rotazione — identica — dei rulli degli apparecchi in comunicazione

#### Come si fa un film

Nell'aeroplano è contenuta una camera cinematografica che, durante il volo, mediante lo sviluppo di un film, riproduce in una Totografia continua il paesaggio sottostante. Appena eseguito il film, e cioè dopo la sola ripresa, l'aeroplano può lasciar cadere una cassetta con il prezioso contenuto nei pressi del Comando operante per conto del quale agisce, e que-sto pensa al fissaggio ed allo svi-

Ma anche nella stessa camera cinematografica installata a bordo di alcuni aerei, per evitare ogni



Il radiotelegrafista trasmette nuovi ordini al pilota.

tempo impiegato nel viaggio di ritor-no, si può svilup-pare e fissare il film. Si ha notizia — da autorevoli ri-viste militari — di meravigliosi procedimenti ultrarapidi moderni. Il cosiddetto tempo morto,

infatti, necessario allo sviluppo può essere ridotto a soli tre secon-di! Tale risultato è possibi" con l'impiego di prodotti speciali che agiscono con pressione.

Il persistente maltempo, le tormente di neve e la nebbia non hanno impedito in Norvegia la visione da parte degli aerei tedeschi.

Sono film speciali, sensibili ai raggi invisibili infrarossi, che consentono tali risultati. Le radiazioni infrarosse emanate dal sole hanno la notevole proprietà di penetrare nell'atmosfera e nella nebbia (purchè questa non sia eccessivamente fitta). Mentre con le comuni lastre o film non si riesce a fotografare zone lontane, o vicine se immerse nella foschia, eccellenti risultati si ottengono con i film sensibili ai raggi infra-

rossi mediante speciali sostanze coloranti (cianine) incorporate nella gelatina al bromuro di argento, o con altri procedimenti chimici. Si sono ottenute splendide riprese, di una chiarezza sorprendente, a distan-ze di cento chilometri, ma anche sino a parecchie centinaia di chilometri l'occhio della telecinematografia può epe netrare.

#### Nuove possibilità

Con lo sviluppo del film è facile scoprire i tentativi di inganno e distinguere i mascheramenti artificiali dal con-fronto di fotografie delle stesse località esegui-

te con lastre comuni. Ciò è dovuto al diverso potere assorbente dei raggi infrarossi da parte delle varie colorazioni, per eni i materiali fotografati non possono nascondere la vera origine all'infallibile scandaglio. Le foglie appaiono ne-re sulla negativa e bianche sulla positiva, per cui zone di intensa vegetazione fotografate in pieno sole assumono l'aspetto di paesag gi polari. Le strade, i fiumi, i la ghi appaiono neri o molto scuri Il cielo è sempre nero.

Ma a un'estrema mira tendono i tecnici: la televisione diretta dagli aerei in volo. E' di questi gior-ni la presentazione da parte del signor M. Sanabria, direttore dell'Istituto di Televisione di Chica-go, di un veicolo aereo radiocomandato fornito di un ottimo te-levisore. Questo sistema darebbe ai Comandi l'immediata visione delle zone sorvolate, su di uno schermo composto, per esempio di sei quadranti corrispondenti ciascumo a sei occhi televisivi del-l'aereo, puntati in sei direzioni dello spazio: alto, basso, avanti, dietro, destra, sinistra. Il procedi mento è meraviglioso, e consentirebbe una portata fino a 300 km circa; ma, poichè occorrono ancora ulteriori perfezionamenti, non potrà molto presto sostituire gli attuali sistemi, che dànno del resto eccellenti risultati,

#### SI DICE? COME

Belt, Sund, Kattegat, Skager-Ili che via via perdettero, nell'uso Rek. — Ecco un gruppetto di parole che non ebbero mai tanto mi amici), occorre guardarsi dal conore di stampa » come in que-Ma oggi si usano sistemi ancor sti tempi di esplosioni e di rim- nella frase citata al principio di bombi; e delle quali alcuni lettori questa nota. yorrebbero conoscere il significato. Allora diciamo che Belt vale « zona d'acqua»; Sund significa «stretto»; Kattegat vuol dire « passaggio di vascelli»; Skager-Rak vale «braccio ricurvo». A coloro che ci chie-dono notizia di Fär-öer, diremo che l'espressione significa « isole delle pecore ».

Il più acerrimo nemico. - Può rimo, insolita per le forme del sucelebre, misero, integro, salubre). re, avere) adoperati anche come Ma poichè acerrimo è appunto un sostantivi. perdita di tempo e sfruttando il superlativo assoluto, e non di quel-

Benestare. - Nel linguaggio amministrativo, càpita a volte di do-ver indicare una pluralità di bene-stare. Come si ha da dire, allora: 20 benestare, o 20 benestari? Si tratta di un infinito usato sempre tratta di un infinito usato sempre come sostantivo, al pari di belve-dere, benessere, e altri. E' dunque lecita la forma plurale in —i: i benestari, i belvederi, i betrarre in inganno la desinenza -er- nesseri (raro, quest'ultimo). Ci rimo, insolita per le forme del su- soccorre, infatti, l'analogia con la perlativo assoluto perchè riservata desinari, gli esseri, gli averi, ecc. a cinque aggettivi in tutto (acre, da infiniti verbali (desinare, esse-

### CURA DEL CERVELLO e dei NERVI

a base di ormoni ghiandotari

Un prodotto strettamente scientifico indicato nei casi di:

STANCHEZZA CEREBRALE, NEURASTENIA, INSONNIA, NERVOSISMO, ABBATTI-MENTO E DECADIMENTO FISICO E MENTALE

Azione certa e duratura.

okasa argento per gli uomini è un potente rinvigoritore fisico-neuro-mentale di grande potere.

OKASA

oro per le donne è fonte di salute e bel-lezza femminile.

Si vende nelle farmacie e presso la FARMACIA DANTE, Via Danto 17, Milano

Gratis, riceverete il trattato scientifico "Alba di una nuova vita", chiedendolo alla ditta LUIGI ROSSI (Rep. D/18) Via Valtellina, 2 - Milano.

Alla Ditta L. ROSSI (Rep. D/18) Milano Via Valtellina, 2 Favorite inviare gratis e franco copia del libro "Alba di una nuova vita,, (illustrato) Aut. Pref. Milano 21060 del 15-4-XIV

## SCOPERTA DI UN



L'ecq una serprendente brillantina; che dona ai capelli una bellezza sin qui sconosciuta. Essa è talimente fluida, da formare una nube di minuscole gocce che avviluppa ogni capello d'una invisibile guaina "irradiante". I capelli brillano tre volte di più, perchè ognuno brilla separatamente, anzichè essere appiccicati come avviene con le comuni brillantine: toccate i vostri capelli, essi sono soffici, fluenti come la seta, e per niente grassi ò unti-come la seta, e per niente grassi ò unti-come la seta, e per niente grassi ò unti-come la seta, e per niente grassi o unti-come la seta, e per niente grassi a unti-come la seta, e per niente grassi a unti-come la feccionata Roja. L'olio di ricino tonico che essa contiene sovra-alimenta e forcitica il capello. I capelli sono protetti contro l'azione disseccante e decolorante del sole, e diventano così soffici che le ondulazioni durano due volte più a lungo. La brillantina Roja farisaltare la naturale colorazione del capello, e la fa apparire più viva, più smagliante, grazie al suo prodigioso potere irradiante. Chiedete la brillantina Roja nel suo flacone vaporizzatore brevettato. Roja è in vendita ovunque a L. 7 il solo flacone; a L. 12 il flacone con vaporizzatore. Laboratori Bonetti Fratelli, Milano, via Comelico, N. 36.

LEGGETE IL ROMANZO MENSILE

Lire 2 il fascicolo



#### IMPIEGATE DI UFFICIO

IL LORO BENESSERE E LA LORO ATTITUDINE AL LAVORO



La buona salute, così necessa-ria a chi deve lavorare, trova nella vita di ufficio parecchi ostacoli: permanenza in ambieuti poco soleggiati e male aerati, orario prolungato, mancanza di esercizio fisico, pasti affrettati, periodo di sonuo insufficiente.

Queste cause facilitano la formazione di uno stato anemico, specialmente nelle donne di costituzione delicata.

Tale stato è rivelato dal pallore giallognolo del viso e dal comparire di vari disturbi: senso di spossatezza generale, frequenti nevralgie, diminuzione dell'appetito, difficoltà di respirazione in seguito a minimi sforzi, irregolarità mensili

#### Cura dell'anemia

Per combattere i disturbi provenienti da anemia i medici raccomandano la somministrazione

di preparati ferruginosi. questi è rinomato il Proton.

Questo rimedio riporta grada tamente il sangue alla sua comnosizione noimale e, grazie an the al suo contenuto in glicero fosfato di sodio, tonifica il si stema nervoso. Esso apporta, così, un notevole miglioramento nello stato generale di salute. Questo miglioramento si ma nifesta mediante il ritorno del l'appetito e delle forze, la fa cilità di digestione, l'aspetto sa no del volto, la maggiore resi stenza al lavoro, l'attenuazione o la scomparsa dei disturbi ner vosi

Il Proton, liquido gradevole al gusto e facilmente digeribile viene preso alla dose di tre cuc chiaini al giorno, prima dei pa sti. Benchè i vantaggi della cu ra siano solleciti, tuttavia, per goderne in pieno gli effetti, oc corre prolungarla per due mesi

(Aut. Pref. N. 0595 - Torino, 16-4-40 XVIII



## LA PORTA CHIUSA

RACCONTO IN 6 EPISODI

## vi Il segreto

Avanzai verso il letto.
— Sir Herbert, — gridai affannosamente. — Siete voi, non è vero? Voi in carne ed ossa?
— e feci l'atto di toccarlo, persincerarmi ch'egli non era un'allucinazione, uno spettro, qualcosa insomma di fittizio o di soprannaturale. Sir Herbert si copri il volto con le mani

cosa insomma di littizio o di soprannaturale. Sir Herbert si coprì il volto con le mani.

— Chiudete la porta! — articolò. Obbedii. — Ora vi dirò tutto, — riprese, lasciando ricadere le braccia sulla coperta di seta cremisi. — La mia vita è nelle vostre mani..

Lo guardai, sorpreso. — Nelle mie mani? — esclamai.

— Sì. Ogni persona che perviene a scoprire il mio segreto può rovinarmi. Nè voi siete il primo; già un amico mio... Ma voi non mi rovinerete, è vero? — soggiunse a un tratto, guardandomi ansiosamente, come se avesse voluto trarre dal mio aspetto l'assicurazione che poteva fidarsi di me; perdurava nel avesse voluto traire dal fino aspetto l'assicurazione che poteva fidarsi di me; perdurava nel
suo sguardo un'indefinibile apprensione. — Non rivelerete ad
alcuno ciò che sto per dirvi, è
vero? Giuratemelo, vi prego!

Benchè non comprendessi il
vero significato di quelle parole, annui: — Non farò nulla che
possa nuocervi, — dissi.

Egli mi tese la destra, con una
espressione di accesa gratitudine che gli ringiovani istantaneamente il viso e che mi commosse. Poi volle che sedessi sul
letto, accanto a lui.

— Statemi vicino, — mormorò. — Ho paura a svelare a voce alta il mio segreto... Guai se
il mondo l'udisse! Il nome degli Herbert di P. ne uscirebbe

gli Herbert di P. ne uscirebbe macchiato di fango!

#### I due Herbert

— Dalla vostra emozione — cominciò il castellano, a bassa voce. — mi è facile indovinare che voi avete scoperta la pre-senza di due Sir Herbert in quesenza di due Sir Herbert in questo castello. E' esatto: noi siamo in due... Però il vero SirHerbert sono io. L'altro è un
sosia, un sosia che io odio, che
vorrei uccidere se ne avessi il
coraggio. e che da due anni mi
ricatta sfruttando la sua somiglianza con me. Oh, non crediate che sia una somiglianza
tutta naturale! Egli aveva solo
la mia conformazione facciale,
la mia statura, la mia complessione fisica; ma è pervenuto a diventare il mio sosia sottoponendosi a operazioni di cosmesi facciale, ad abili e pazienti manipolazioni che gli hansmesi facciale, ad abili e pazienti manipolazioni che gli hanno dato definitivamente la mia fisonomia. S'è diradato i capelli, e se li dirada tuttora, periodicamente, per imitare la mia calvizie; s'è perfino fatta incidere questa cicatrice sul mento... Un lavoro mostruoso, che però ora gli assicura il duplice vantaggio di sottrarsi per sempre alla polizia, che lo ricerca per alcune truffe, e di condividere la mia ricchezza, nonchè il mio nome. mio nome.

interruppi. Sir Herbert mi prevenne.

— So cosa volete chiedermi

 disse. – Perchè io accetto di condividere la mia vita con questo losco individuo, il cui vero nome è John Volk? Ahimè, conome è John Volk? Ahimè, come vorrei che voi mi dispensaste dal rivelarlo! — e il castellano sorrise amaramente, guardandomi nel contempo con ansia e speranza. — Vi ho dato
solo un acconto per il quadro,
vero? — riprese, esitando. —
Posso elevare la somma che ancora vi devo, se credete...
— Vi prego, Sir Herbert, —
dissi un po risentito, comprendendo che egli mi offriva del
denaro perchè rinunciassi a co-

denaro perchè rinunciassi a co-noscere il suo segreto.

— Scusate! Scusate! — egli si affrettò ad aggiungere. — Non volevo offendervi. So che gli artisti hanno sempre bisogno di denaro... Ma sapeste quale strazio per me dovervi rivelare il mio segreto! Esso riguarda soprattutto il mio povero padre che. nel 1914, commise la più orribile delle colpe che uomo possa commettere. — Il volto di Sir Herbert si contrasse angosciosamente. — Vi prego, cerca-- Scusate! Scusate! - egli si

te di capire da voi... Ho detto 1914... Eravamo in guerra... La crisi del Lancashire minacciava di travolgere la fortuna di mio padre... Egli poteva frequentare gli ambienti militari perchè era amico personale di Lord C. e in un momento di aberrazione... Capite da voi, si?

— Non tormentatevi oltre, Sir Herbert. — dissi con simpatia. Avevo compreso perfettamente: suo padre s'era macchiato di delitto di tradimento, trafugando

litto di tradimento, trafugando qualche piano militare e ceden-

qualche piano minuate
dolo al nemico.

— Grazie! — egli proruppe.
Aveva le lagrime agli occhi. Mi
prese la mano e me-la strinse
con ardente commozione. — Voi siete buono, — soggiunse. — Tut-ti gli artisti sono buoni. Vi darò altri quadri da fare.

#### Cadono i veli

— Per una sciagurata combinazione, — egli riprese — Volk è entrato in possesso di una carta che rivela e prova la colpabilità di mio padre. Essa è una confessione manoscritta, lasciata da un unmo che ajutà mio padre a la confessione manoscrittà di confessione manoscrittà di confessione del confessi uomo che aiutò mio padre a... a commettere quella colpa. Ora, se quella carta cadesse nelle mase quella carta cadesse nelle mani della giustizia, voi capite, voi
capite quale onta per il mio nome! Figiio di un traditore, io
sare, radiato dalla società, forse privato del titolo, e il nobile
casato degli Herbert di P. rotolerebbe nel fango!

Il castellano si agitò sul letto, come se soffocasse; dovetti
calmarlo con buone parole.

— Perciò io sono schiavo di
Volk, — egli continuò. — Con
quello scritto nelle mani, egli
mi tiene, mi lega, fa di me ciò
che vuole! E dopo di avermi ricattato per sei anni, spillandomi

cattato per sei anni, spillandomi somme enormi, il miserabile, stretto dalle ricerche della polizia, s'è accorto di avere la mia stessa complessione fisica e ha escogitato un patto infernale, questo: noi viviamo nel castel-lo di Belpher simulando di essere una persona sola, eccetto che per i domestici i quali, dal che per i domestici i quali, dal primo all'ultimo, sono uomini a lui fidati. A turno ci scambiamo la personalità: per sette giorni Sir Herbert sono io, per altri sette lo è lui... Mostruoso, non è vero? Per sette giorni egli scorrazza nel castello, fa da padrone, invita amici e amiche, comanda, ordina, compera, spende, spreca, gode: poi si rinchiuda in manda, ordina, compera, spende, spreca, gode; poi si rinchiude in questa camera e cede a me il castello. E io, il vero Sir Herbert, il padrone, non posso fargli nulla! Quando il turno è in suo favore, devo relegarmi a mia volta in questa camera, calgaro ta in questa camera, calzare scarpe felpate perchè i mici pas-si non siano uditi, evitare di afsi non siano dutti, evitare di al-facciarmi alla finestra, mangia-re solo a quella tavola, vivere inavvertibilmente: insomma, pri-gioniero in casa mia! E da qui glomero in casa mia! E da qui odo i rumori delle sue gozzovi-glie, le risa sguaiate dei suoi invitati che sono gente di bas-sa risma, li sento scorrazzare per le sale, per il parco, profanando questi ambienti che conobbero l'esistenza austera degli Herbert Voi pon poteta impaginare

l'esistenza austera degli Herbert... Voi non potete immaginare lo strazio e la collera che mi prendono in quei momenti! Ma Volk comanda! Può comandarmi! L'onore della mia famiglia è nelle sue mani!

Sir Herbert fece una pausa. La sua voce s'era arrochita fino a diventare quasi initellipibile... Ora voi comprenderate

no a diventare quasi inintelli-gibile. — Ora voi comprenderete riprese, — perché, quando vi ordinai il quadro, misi la condi-zione che voi lo eseguiste entro questa settimana: è la mia set-timana di turno! L'arrivo di Harson

fendiamo i Pari d'Inghilterra Egli è semplicemente un traf-ficante di stupefacenti, amico in-timo di Volk. E' arrivato ieri setimo di Volk. E' arrivato ieri sera, inaspettato, e Volk, per riceverlo, mi ha chiesto di interrompere il mio turno per una notte. Harson viene qui per bere. Volk e lui sono i più sconci bevitori dell'Inghilterra...

— Infatti, — annuii. — E, scusate, di Kess che potete dirmi?

— Kess è un exartista di va-

Kess è un ex-artista di va-— Kess è un ex-artista di varietà, ipnotizzatore abilissimo, capace anche di ipnotizzare le persone fissandole alla nuca anzichè negli occhi. Volk mi ha imposto di assumerlo come maggiordomo, a cinquemila sterline all'anno, pensate! Astutissimo, Kess ha il compito di fuorviare coloro che notano qualcosa di anormale al castello... Vesa di anormale al castello... Ve-dete questo puisante? Se alcuno s'avvicina a questa camera, Volk od io schiacciamo il pulsante e da basso suona un campanello che fa accorrere Kess o Jim... — Jim?

— Jim?
— E il secondo domestico, nonche l'esecutore materiale degli ordini di Kess. Ottimo tiratore di carabina, sa anche manovrare bene il flabby-stick, sapete, il bastone di caucciù che stordisce senza ferire...

Approvai col capo, mentre il mio pensiero correva alla fucilata e al colpo infertomi alla nuca durante il tentativo di scassinare la porta chiusa. Spiegai

sinare la porta chiusa. Spiegai anche il mistero della lettera intimidatoria: Kess, fattomi rin-venire dal colpo di *flabby-stick*, me l'aveva fatta scrivere in istato ipnotico, affinchè poi credes-si d'essere un sonnambulo... o qualcosa del genere. Tutto si il-luminava, dunque! Dovevo le luminava, dunque! Dovevo le mie ore tempestose al duo Volk-Kess che teneva incatenato, con le invisibili catene del ricatto, il povero castellano di Belpher. Fremetti di sdegno e confesso che provai un'ardente soddisfazione nel ricordare i pugni sferrati a

#### Rassegnato...

— Sir Herbert, — dissi con sincero entusiasmo. — Se cre-dete che io possa far qualcosa per liberarvi da questi misera-

bili...

— Per carità! Per carità! — egli m'interruppe, agitatissimo. Non si può far nulla contro Volk! Egli ha quella carta nelle mani e al minimo gesto di rivolta da parte mia... No! No! No! Non intervenite, vi scongiuro! Io sono rassegnato a portare la mia croce per tutta la vita, purchè il mondo non sappia che uno degli Herbert ha tradito la Patria! Partii dal castello il 10 giugno, con la rovente amarezza di dover lasciar impunito un atroce sopruso: ma mentirei se dicessi che partii con l'intenzione di non tornarvi più...

di non tornarvi più..

F. M. Macciò FINE

Ultima moda: calzoni con strisce bianche



Questa moda è dovuta alla guerra. I più eleganti cittadini londinesi indossano la sera calzoni con la parte injeriore guarnita di stoffa bianca, con disegni più o meno graziosi. Lo scopo pratico è di rendere più visibili i pedoni nell'oscurità delle vie. Le strisce bianche possono strisceLord? Per carità, non of- essere rimosse nelle ore diurne. monday and when when when when when when when the contraction of the c



Venti lire di compenso per ogni cartolina pubblicata Indirizzare: Cartoline Casella Postale >456
Ferrovia Milano Gli invii che non siano su cartolina o biglietto postale sono cestinati.



« Avviso: Si avverte la ri-spettabile clientela che si chiude questo nego-zio d'armi per-chè il proprieta-rio vi è sotto ».



Il signore pigro che voleva ammirare comodamente gli affreschi del soffitti del museo.



so proprio che cosa cucinare; tutte le macel-lerie son chiuse. E notare che, quando le ma-cellerie sono aperte, non mi cucina che patate e cavoli.

0





Ciao, hai forse smarrito il portamonete?
 No.
 Allora prestami cinque lire.

0 00

UN PIATTO DIFFICILE ossia il signore che non sapeva

000

(Dis. di Galliani)

leggere la lista



\_Bella questa casetta,

vecento che quando quel-li di sopra smettono di parlare si sente cadere il discorso.

assai graziosa dav-- Si, ma è tanto no-

INFORMAZIONI DIRETTE

— Non c'è un giornale locale in questo paese?

— No, ma se volete le notizie, tutti i giorni alle quattro c'è la riunione delle comari...

Da un giornale di questi gior-ni: « Aeroplani da combatti-mento hanno distrutto una co-lonna nemica costringendola a ritornare sui suoi passi »



Lei: — Non mentire! Un vigi-le t'ha sorpreso stanotte alle tre mentre abbracciavi un fa-

Lui: — Non sarai mica gelosa di un fanale, spero. (Dis. di Di Terlizzi)

Iermattina, quando Lentini, giunto a scuola col consueto ritardo, chiese timito dal professore di storia naturale con inaspettata bonomia. Egli si limitò infatti a dirgli: « Venite pu-re Lentini, tanto io vi ho classificato tra i tardigradi! Credo però che nelle vostre vene anzichè sangue italiano scorra quel-lo di un vecchio Lord inglese. Non si spie-ga altrimenti il vostro giungere sempre buon ultimo! »

Lentini, mogio mogio, andando al suo posto, ammise con comica rassegnazione:

— Purtroppo è così.

Stamane ho perduto l'autobus e se non bastasse, me ne avvedo adesso, anche



FIDO È AMMALATO Il veterinario: - Di': bu! bu! (Dis. di Filippo)



AMOR DI FOTOGRAFO — Il mio «obiettivo» era di ottenere la mano di Clara...

— Ebbene?

— E, invece, ho avuto una « negativa »!



— Ma, insomma, quando studierai la geografia? — .... quando sarà finita la guerra, signor maestro.

(Dis. di Pollina)



Giovanotto, qui è proibita la pesca!

— Ma io sto mangiando una

— Ma io sto mangiando una

Da un biglietto di contravven-





Svaghi '800

— Se fai il compito per benino, papà ti porterà sulla curva pericolosa della strada a vedere gli incidenti automobilistici.

(Dis di Normalia)



 Com'è che non hai più il naso rosso? Non bevi più vino?
 No: bevo vino bianco. (Dis. di Pellicani)

I casi straordinari.

— Sai che in un palazzo l'ascensore è uscito dal tetto?

— E come?

— Un signore ha spinto nel-l'interno il quinto bottone, men-tre i piani erano solamente quat-



Lo spazzino: — Bacilli? Tutte storie! Io fac-cio lo spazzino da dieci anni, ma non ho mai visto la faccia di un bacillo. (Dis. di Galliani) Mia moglie ha voluto far-mi una gradita sorpre-sa regalandomi una cami-cia tagliata e cucita da lei

Lo spazzino: cio lo spazzino

stessa.

Appena indossatala, mi accorgo che è stretta di collo e glielo faccio osservare. Lei cerca di persuadermi, dicendo che quando l'avrò messa un paio di volte mi andrà bene, perchè quella è una stoffa che cede molto.

Poi vedendo che le mani-

Poi, vedendo che le mani-che sono troppo lunghe, le di-co: — Queste, cara, sarà bene accorciarle un pochino; perchè se è vero che questa stoffa...

stoffa...

Non mi lascia finire; e con la calma di chi ha la certezza di non mentire cambia totalmente le carte in tavola e dice:

— Non ti preoccupare per questo; vedrai che dopo la prima lavatura anche le maniche diverrano giuste, perchè queno giuste, perchè que-sto è un tessuto che quando si bagna si ritira molto!



A Firenze.

— Da' retta, Gigi, o che t'un porti più l'ombrello quando minaccia di piovere?

— Un si sa mai! C'è i' caso d'esser presi pe' « ciambelline » e finire su un monte di 'azzotti.

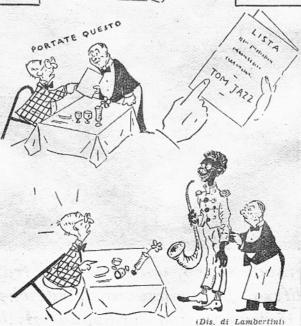

ELIGIO POSSENTI, Direttore responsabile. -- Tipografia del «Corriere della Sera» Scritti, fotografie e disegni, pubblicati o no, non vengono restit Milano, 1940-XVIII



Mischia nella foresta. In un grande bosco, dove i soldati francesi si sono annidati facendo quasi di ogni albero una difesa, le avanguardie tedesche conquistano palmo a palmo il terreno in una furibonda mischia.

(Disegno di A. Beltrame)